## SCRITTORI D'ITALIA

# MERLIN COCAI (TEOFILO FOLENGO)

# LE MACCHERONEE

A CURA DI

ALESSANDRO LUZIO

VOLUME PRIMO



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAPI-EDITORI-LIBRAI
1911





Jnr. 3245

F.S. 10-4-44 (3151 bis)

## SCRITTORI D'ITALIA

M. COCAI

LE MACCHERONEE

Ι

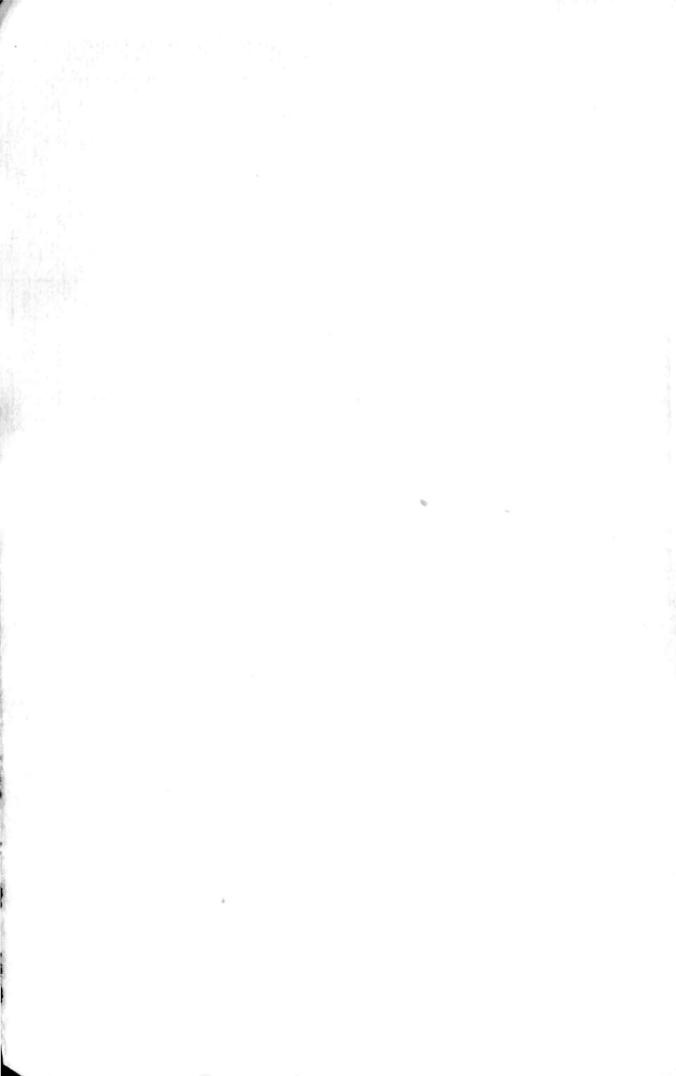

### MERLIN COCAI

(TEOFILO FOLENGO)

# LE

# MACCHERONEE

A CURA

DI

ALESSANDRO LUZIO

VOLUME PRIMO



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
I Q I I

PROPRIETÀ LETTERARIA

## I

# ZANITONELLA

SIVE INNAMORAMENTUM ZANINAE ET TONELLI



#### TONELLUS

Forte caleffabit gens me citadina vilanum, quod sic Zanninae brusor amore meae, quod ve, bovum stallas usus nettare boazzis, sforzor amorosas fora butare doias. Heu semel in pania cuncti veschiamur amoris: 5 qui non puttus amat, credite, vecchius amat. Nec minus urbanis mattescunt gentibus illi, qui menant pastos ad beverare boves, qui mungunt vaccas, pegoras qui forbice tosant, qui pascunt asinos gramine, fronde capras, 10 quique sciunt magros ad giandas ducere porcos, quique sciunt buschis grana cavare tridis. Nemo super terram panem mangiare videtur, cui non puntigera panza foretur acu. Sit contadinus quisquam, sit natus in urbe, 15 trat semel in trapolam quemque Cupido suam. Ille veretones tirat huc, tirat improbus illuc, qui volat ut smerlus, caecus et absque braga. Et quamvis mea sit qua scribo penna badilus, zappaque callosas det celebrata manus, 20 et licet inchiostri mihi sit calamare botazzus. quem sugo, dum cerebrum bella Zanina sugat, non tamen, oyme, gravem potui scampare brusorem, per quem sforzatur cedere vanga pivae.

#### AD ZANINAM

Tempus erat quando flores primavera galantos 25 spantegat, et freddam scolat Apollo brinam. Sancta facit saltare foras Agnesa lusertas, serpaque scorzato corpore laeta godit. Capra petit caprum, chiamatque cavalla cavallum, quaeque sibi charum cercat osella virum. 30 Invernata novas armenta biolcus ad herbas menat, et ad torum calda vedella fugit. Boschicolae frifolat Philomelae gorga per umbras, datque suos primo rondina mane sonos. Te tunc ante meos oculos desgratia duxit, 35 o Zannina, gulae corda gaiarda meae. Vix et apena tuum vidi gregnare bochinum, illico balestram discaricavit Amor. Discaricavit Amor talem, mihi crede, sagittam, ut pro te veluti pegola nigra bruser. 40 Sola, precor, mea sis, mea sis tu sola morosa, sic tuus aeterno tempore drudus ero. Omnibus in rebus contentor habere sodalem, compagnum dulci non in amore volo. Si nil gnecca tuo fueris, Zannina, Tonello, 45 non mitriam summi ferre bramabo papae. Deh! per amore Dei, si te amo, dic mihi verum: num migolam pro me dulcis amoris habes? non ingannor, habes, quia sic natura comandat: - O brigata, volo, quisquis amatur amet. 50

#### AD CUPIDINEM

Solus solettus stabam colegatus in umbra, pascebamque meas virda per arva capras. Nulla travaiabant vodam pensiria mentem, nullaque cogebat cura gratare caput. Cum mihi bolzoniger cor, oyme, Cupido, forasti, 55 nec tuus in fallum dardus alhora dedit. Tota ruinasti rationis moenia, quae tum circa coradellam bastio fortis erant. Nonne disarmatam panzam peralhora catasti? nonne fuit rocchae guarda neguna meae? 60 More valenthominis schenam deretro feristi: o bellas provas quas, traditore, facis! Crede mihi, pocum soldatus acquistat honorem, bottinum poveras qui menat extra casas. Oro sed almancum, si sic tractare Tonellum 65 te iuvat, angoscae cura sit una meae. Nunquid habes in me solam solummodo frizzam? Si bene per zuccam quaeris, un'altra latet. Sentiat hanc etiam medio Zannina figato, apta nec affanno sit medesina suo. 70 Scannasti poverum Tonnellum, scanna Zaninam, pendeat ut nostrae iusta balanza somae. Si caricas asinum, neque par sit utrique galono sarcina, non illam bestia pigra feret. Omnia sunt drittis semper iuxtanda misuris, 75 per versum sic res it cadauna suum.

80

85

90

#### DE ZANNINA

Nonne Diana mihi se monstrat stella politam, cum tirat occhiadas bella Zanina suas? nonne scaviatam mihi sol damatina palesat, cum scoprit trezzas chara morosa suas? nonne tuas aperis nobis, san Marche, tesoros, cum ringit dentes dolza putina suos? Tullius in pergol Ciceronus nonne ragionat, cum parlat nymphae docta loquela meae? gens citadina sonat chitarinos nonne tricordes, cum cantat musae bocca basanda meae? capra legera mihi saltando nonne someiat, cum ballat divae gamba gaiarda meae? Testa, manus, gambae, pes, venter, coppa Zaninae, seu stet, seu sedeat, sive lavoret agros, seu parlet, cantet, mangiet, faciat ve coellum, sunt ea quae nisi sint nil patet esse bonum. Sunt sol, luna, Venus, mundus, mediusque Milanus; sunt (ut concludam) tota Cipada mihi.

#### AD ZANINAM

O Zannina meo plus stralusenta badilo, 95 cur sguardaduris me, traditora, feris? Sunt mihi tot raschi medio ventrone ficati, occhiadas quoties das mihi saepe tuas. Quales barberii video splendere bacinos, aut qualis multum vanga drovata nitet, 100 sberlusenta quidem talis tua fazza scoraiat, quisquis mostazzum vult doniare tuum. Quando tibi miror guanzas rossore galantas, O giandussa — crido, — stella Diana venit. -Esse tuos digitos penso bis quinque cavecchios, 105 quos tibi de perlis fecit Apollo suis. In teneram posses ferrum voltare povinam, cum tortorellam, cum titalora canis. Est verghetta mihi de fino facta piombo, hanc tibi donabo, sis molesina tamen. OII

#### DE SE MEDESIMO

Phoebus abandonat terras cascatque sotacquam,

Vultque super lectum se colegare suum.

Zappator zappam, bovarus lassat aratrum,

cavaque fossator straccus a casa redit.

Cuncta repossatum redeunt, gallina polarum,

porcus porcillum, capra caprile petit.

Fabri martellos ponunt, pennamque nodari,

installatque asinos iam molinara suos.

Quisque aliquem busum cercat qualcumque ripossum,

solus ego tota nocte travaio miser.

## **ECLOGA**

## Tonellus, Garillus, Petralus.

|     | To. | Dum stravaccatae pegorae marezant,  |
|-----|-----|-------------------------------------|
|     |     | dumque passutas coprit umbra vaccas |
|     |     | ecce sub gianda locus umbriosus,    |
|     |     | barba Garille.                      |
| 125 | GA. | Cancar, est verum, reposemus ambo.  |
|     |     | Quam bonus ventus sofiat sub istis  |
|     |     | fraschibus, dum sol nimio boientat  |
|     |     | rura calore.                        |
|     | To. | Sentin ut tantae cicigant cigalae?  |
| 130 |     | sentin ut rumpunt cerebros cridore? |
|     |     | hoc aguzzatur (modo sit coellum)    |
|     |     | voia bevendi.                       |
|     |     | Ergo taccatum quod habes galono     |
|     |     | da mihi fiascum, sitio, Garille,    |
| 135 |     | atque ganassas habeo brusatas,      |
|     |     | spudo stopinos.                     |
|     |     | Tu prius buso remove coconem,       |
|     |     | iam bibo, clo clo resonat botazzus; |
|     |     | est bonum vinum, sed habet saporem  |
| 140 |     | oibo, vaselli.                      |
|     |     | Sum refrescatus, mihi milza nodat;  |
|     |     | sicca pro troppo coradella caldo    |
|     |     | sorbuit vinum veluti quadrellus     |
|     |     | toltus ab igne.                     |
| 145 |     | Sentio flatum stomachi gaiardum:    |
|     |     | vox mihi salda, quid erit, Garille, |
|     |     | si meae versum facimus Zaninae?     |
|     |     | accipe pivam.                       |

| 150 | GA. | Canta, dum plenis sofio ganassis,<br>lilili blirum, male stoppo busos, |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     |     | lili brilirum, quid agis? comenza.                                     |
|     |     | Bliri lilirum.                                                         |
|     | To. | Debeo grossum facere an sotilum?                                       |
|     | GA. | Es refredatus, mihi fac sotilum.                                       |
| 155 |     | Hor su lá, dic su.                                                     |
|     | To. | Zoanina bella,                                                         |
|     |     | scolta Tonellum.                                                       |
|     |     | Oyme, li blirum, Zoanina blirum,                                       |
|     |     | huc veni, lirum, mea, berli lirum.                                     |
|     |     | Sed quid a longe video venire?                                         |
| 160 |     | ecce Petralus.                                                         |
|     | PE. |                                                                        |
|     |     | tu ne contradis retines in istis                                       |
|     |     | bestias, porcos, pegoras, caprettas,                                   |
|     |     | nec via scampas?                                                       |
| 165 |     | miror ut panzam tibi stas gratare,                                     |
|     |     | et facis cantu resonare boscum,                                        |
|     |     | et facit tecum reboare lu lu                                           |
|     |     | piva Garilli.                                                          |
|     |     | Nos todescorum furiam scapamus,                                        |
| 170 |     | qui greges robbant, casamenta brusant,                                 |
|     |     | foeminas sforzant, vacuant barillos,                                   |
|     |     | cuncta ruinant.                                                        |
|     |     | Tu tamen cantas ab amore presus,                                       |
|     |     | tu tuam curas potius Zaninam,                                          |
| 175 |     | quam spagnolorum veniente stolo                                        |
|     |     | perdere capras.                                                        |
|     | To. | Mantuae noster duca, vel Cipadae,                                      |
|     |     | ocium nobis facit hoc, Pedrale,                                        |
|     |     | deque camporum stopiis suorum                                          |
| 180 |     | pascolo vaccas.                                                        |
|     |     | Semper huic servus, volo schiavus esse:                                |
|     |     | tres ei dono pegoras ognannum,                                         |
|     |     | octo formaios, totidem recoctas,                                       |
|     |     | quinque cagiadas.                                                      |

10

| 185 |     | Sit meus semper duca, sit patronus,      |
|-----|-----|------------------------------------------|
|     |     | imperadorus, papa, rex, compadrus,       |
|     |     | quem canam, donec mihi vox carebit       |
|     |     | tempore vecchia.                         |
|     |     | Quattuor nigras gerit ille osellas,      |
| 190 |     | nomen illarum bene non recordor.         |
|     | GA. | Sunt ne cornacchiae? tacolae ne? corvi?  |
|     | To. | Non ita, cancar!                         |
|     |     | haec aves coelo pratigant in alto:       |
|     |     | seque reginas volucrum domandant,        |
| 195 |     | haec polum crollant, baratrum spaventant |
|     |     | tempore guerrae.                         |
|     | PE. | Non mihi migam tua sors noiosa,          |
|     |     | quam tibi fecit duca mantuanus,          |
|     |     | sed todescorum potius canaia             |
| 200 |     | tanta recrescit.                         |
|     |     | En meo scazzor proprio paeso,            |
|     |     | en viam charas scapolo caprettas,        |
|     |     | sum malavoiae, quia dulce retro          |
|     |     | lasso terenum.                           |
| 205 |     | En duos agnos modo parturitos            |
|     |     | vix guido mecum, pecoris speranzam.      |
|     |     | Hei mihi qualis codesella balzat         |
|     |     | nos pegoraros!                           |
|     |     | Saepe cornacchiae faciendo cra cra,      |
| 210 |     | saepe civettae faciendo gnao gnao,       |
|     |     | ante dixerunt mala tanta nobis           |
|     |     | supra caminos.                           |
|     |     | Dic, Toni, tandem mihi iam rasonem,      |
|     |     | ut quid et quare tot in angonais,        |
| 215 |     | et tot in rerum straniis bagordis        |
|     |     | Mantua saltat?                           |
|     | To. | Mantua est totis melior citadis,         |
|     |     | Mantuae gens est bona, liberalis,        |
|     |     | Mantuam semper squaquarare sentis,       |
| 220 |     | barba Pedrale.                           |

|     |           | Ista primaios genuit poëtas,          |
|-----|-----------|---------------------------------------|
|     |           | alter in Phoebi beveratur amne,       |
|     |           | alterum pleno gregus imbriagat        |
|     |           | saepe bigunzo.                        |
| 225 |           | Hinc cavallorum bona razza nascit,    |
|     |           | terra vaccarum nat in amne lactis,    |
|     |           | ricca formento, pegoris, olivis,      |
|     |           | piscibus, uvis.                       |
|     |           | Semper in ballis godit et moreschis,  |
| 230 |           | hic sonant pivas, cifolos, tiorbas,   |
|     |           | hic ve sampognas, pifaros, rubebas,   |
|     |           | cagaque cimblos                       |
|     |           | Factio non hic gibelina plus quam     |
|     |           | ghelfa guardatur, sed amant vicissim  |
| 235 |           | prandeunt, coenant, caciant, osellant |
|     |           | arma manezant.                        |
|     |           | Non ibi cartae, tavolerus, atque      |
|     |           | non ibi tric trac, crica, sbarainus,  |
|     |           | cum quibus giochis iuvenes sedendo    |
| 240 |           | corpora guastant                      |
|     | $G_{A}$ . | Ut super montem male barca possat     |
|     |           | utque barozzus male sulcat undas,     |
|     |           | hoc facit stessum giovenezza stando   |
|     |           | ludere cartis.                        |
| 245 | To.       | Mantuae zugant cugolis rodondis,      |
|     |           | quas vocat Bressae populus borellas,  |
|     |           | quando per cerchi spatium balotta     |
|     |           | itque reditque.                       |
|     |           | Gonfias ballas veluti vesigas         |
| 250 |           | solis ad razzos agitant scanellis,    |
|     |           | hic batit primus, rebatit secundus,   |
|     |           | cazza notatur.                        |
|     |           | Giostra, bagordus, scrimiaeque ludus  |
|     |           | sunt iuventutis godimenta nostrae:    |
| 255 |           | vos simelmenter iuvenes de Bressa     |
|     |           | statis alegri.                        |

| 260 | PE. | Deh, Toni, quantum mihi das afannum dum modo Bressam poveram recordas, quae patit nunc nunc mala tanta, quanta portat un'altra.          |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | Nam quis hormaium Deus aut diavol huic dabit qualcum miserae solazzum? non, Toni, plus est ut erat sub alis Bressa Samarchi.             |
| 265 |     | Qualis est inter Paduae vilanos<br>gallus aut sguizzer, magis aut todescus,<br>quum fracassatis ab utrinque squadris<br>cascat in illos, |
| *   |     | quum tapinello rabidi lupazzi                                                                                                            |
| 270 |     | dant feridazzas ruginente ferro,                                                                                                         |
| 270 |     | atque per panzam faciunt regattam                                                                                                        |
|     |     | figere forcas;                                                                                                                           |
|     | 4   | talis est inter varias canaias                                                                                                           |
|     |     | nobilis Bressae poverusque nostrae:                                                                                                      |
| 275 |     | inter et centum penitus busatur                                                                                                          |
|     |     | artelarias.                                                                                                                              |
|     |     | Hanc avisavit bene tunc ruinam                                                                                                           |
|     |     | quando castelli Mirabella turris,                                                                                                        |
|     |     | tota de peso nebulis levata,                                                                                                             |
| 280 |     | longe volavit.                                                                                                                           |
|     |     | Illa bombardae stygium tenebat                                                                                                           |
|     |     | pulverem, dico stygium, quod ipsum,                                                                                                      |
|     |     | si Toni nescis, genuere mundo                                                                                                            |
|     |     | trenta diavoy.                                                                                                                           |
| 285 |     | Hanc focus coeli rapuit debottum.                                                                                                        |
|     |     | O puta, qualis crepitus sonavit!                                                                                                         |
|     |     | saxa de centum pesiis volarunt<br>ad Colucuttum.                                                                                         |
|     |     | Post eum casum sequiere tanta                                                                                                            |
| 200 |     | bella cum Gallis, italis, spagnolis,                                                                                                     |
| 290 |     | cum Capellettis, sguiceris, todeschis,                                                                                                   |
|     |     | ac Brisighellis.                                                                                                                         |
|     |     | ac Dilaighenia.                                                                                                                          |

Non eos Manto patitur malannos, non malapasquas in honore, vita, rebus in nostris, at honore tolto 295 robba cagatur.

> At diem iam nox tenebrare coepit: vado, sta sanus, pegorare felix; ac meis stallis, modo quas relinquo,

usa libenter.

To. Nocte tu noscum remanebis ista; sta, tibi dico, bone mi Pedrale, poma, castagnas habeo, casettum.

Nolo, valete. PE.

300

#### DE SEIPSO

Vado per hunc boscum solus, chiamoque Zaninam, 305 ut chiamat vitulum vacca dolenta suum. Cursitat huc illuc, nescit retrovare fiolum, smergolat echisonis per nemus omne cridis. Fert altam codam, se trigat, stendit orecchias, an scoltet puttum forte boare suum. 310 Heu quia nil sentit, nec sentiet omnibus annis, namque suum pignus dulce becarus habet. Plangens tandem aliquo se firmat sola sub antro, nulla dat herba cibum, nulla dat unda bibum. Me rursum trasportat amor de more cavalli, 315 quem smaniare facit vista cavalla procul. Raspat et antrattum soghae retinacula spezzat, longeque fameio retro cridante fugit. It rognendo viam, sofiat per utrumque canalem, cercat equam, sed non pazzus acattat equam. 320 Dicere nil zovat famulo: — Sta, bestia, pru, sta; nilque in crevello mostra biava trigat. Sola tamen potis est illum firmare cavalla, sic me, sic heu me sola Zanina potest. Scorrozzata tamen stat semper gnecca Tonello, 325 nec causam sdegni vult mihi dire sui. Me non ascoltat lachrymantem more putini, cui perdonanzam sic peto, sic ve crido: - Oyme, Zanina, tuum spresias ne ingrata Tonellum, o plus calcagnis dura Zanina meis. 330 Qualem terrenum ghiazzarum tempore vango, quum nil gasones vanga zelata forat, talem surda tuam reputo rigidescere voiam, non piat orecchias ulla preghera tuas. Nocte levo susum, sono pivam, canto Rosinam, 335 cantoque: Para foras, belle Gianole, capras.

Tu matinadis incagas, tuque sonettis.

Heu libertatis venditor omnis amans! —

Quomodo supportas istud, fraschetta Cupido?

Est braga iam capiti facta beretta meo.

Ad corpus sanctae, volo blastemare, Nefissae,
nulla est affannis doia paranda meis.

Hanc amo poltronam, quid amo? magis immo botyri
more scolor, nec non sulphuris igne coquor.

Ipsa tamen vecchio plus ostinata muletto,
calcibus hinc chioccat, morsibus inde piat.

#### DE BOCCA ZANINAE

Bocca Zoanninae quum grignat, grignat Apollo; labra Zoanninae sunt codesella mihi. Bocca Zoanninae quum parlat, parlat Ulisses, labra Zoanninae sunt malapasqua mihi. 350 Bocca Zoanninae quum cantat, cantat Arion, labra Zoanninae sunt titalora mihi. Bocca Zoanninae quum spudat, balsama spudat, labra Zoanninae sunt aqua nampha mihi. Bocca Zoanninae quum plangit, plangit azalum, 355 plangunt saxa, petrae duraque ferra colant. Haec ea dum grignat, parlat, flet, cantat adunca, grignant, flent, parlant cuncta, canuntque simul. Atque ego dum grigno, parlo, fleo, canto, spudoque, sic facio quoniam sic mea putta facit. 360

### MATINADA

|     | Quis meam casu reperit coradam? Olá, non audis, Zoannina surda? Dic meam quis nam rapuit coradam, ventre forato?                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 365 | Sentio me me vomitare flatum, nam coradellam mihi sustulerunt, non coradellam bovis aut cavalli, dico nec asni,                                                                                 |
| 370 | sed meam parlo propriam coradam cum tuis guardis, oculisque ladris, o meae lusor Zoanina vitae, ventre cavasti.                                                                                 |
| 375 | Cum piva multas venio fiatas,<br>et matinadis cano te galantis,<br>nec tamen duram tibi, porca, testam<br>rumpere possum.                                                                       |
| 380 | Nunc matarellum sono, nunc pavanam, nil meae curas sonimenta pivae, quae, schitarrinos superans et arpas, pecora squaiat.  Unus est princeps schitarae sonator Orpheus, cunctis celeber paësis, |
| 385 | orpheus, cuncus celeber paesis, sic similmenter prior est Tonellus gloria pivae.  Orpheus seccas tirat ad budellas haspides surdos, basilisca, dragos, fraxinos, querzas, salices, onizzos,     |
| 390 | saxa, matones.  Non ego mancum facio Tonellus: vix pivae flatu repleo botazzum, et lili blirum digiti comenzant, omnia saltant.                                                                 |

| 395 | Per domum ballant tavolae, cadreghae,<br>guindali, naspi, gramolae, buratti,<br>scamna, lettirae, simul huc et illuc |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | mille zavattae.                                                                                                      |
|     | Saepe dum canto gelidis sub umbris,                                                                                  |
|     | cum lupis agnae, canibus capellae,                                                                                   |
|     | vulpibus galli pariter comenzant                                                                                     |
| 400 | fare morescam.                                                                                                       |
|     | Dura sed plus es, Zoanina, saxis:                                                                                    |
|     | ac habes testam similem giarono,                                                                                     |
|     | porto calcagnos ego plus tenellos                                                                                    |
|     | quam tua voia.                                                                                                       |
| 405 | Nunc super lectos alii repossant,                                                                                    |
|     | solus intornum sine luce vado,                                                                                       |
|     | non habes de me, traditora, doiam,                                                                                   |
|     | immo caleffas.                                                                                                       |
|     | Ayme, cur tantas renui morosas?                                                                                      |
| 410 | nonne Bertazzam, Toniam, Simonam,                                                                                    |
|     | nonne Gelminam? cagalocchius, ergo                                                                                   |
|     | sis molesina.                                                                                                        |
|     | Nam bianchinam voco te superbis,                                                                                     |
|     | teque bellinam nimis esse bravas;                                                                                    |
| 415 | quisquis est bellus putat esse bruttos                                                                               |
|     | quoslibet altros.                                                                                                    |
|     | Ne tuae credas, mea gioia, fazzae,                                                                                   |
|     | quod biancuzzos habeat colores:                                                                                      |
|     | blanca dat panem mihi terra pocum,                                                                                   |
| 420 | sed nigra massam.                                                                                                    |
|     | Ergo me nulla spresias rasone.                                                                                       |
|     | Nonne sum riccus, bonus atque bellus?                                                                                |
|     | tresque porchettos habeo tetantes                                                                                    |
|     | ubera scroiae?                                                                                                       |
| 425 | Sunt mihi septem pegorae, novemque                                                                                   |
|     | cum viro caprae, iuvenisque vacca:                                                                                   |
|     | lacte nec maium carui novello                                                                                        |
|     | atque polenta.                                                                                                       |
|     |                                                                                                                      |

|     | Sum satis bellus, satis et politus,   |
|-----|---------------------------------------|
| 430 | vado stringatus simul octo stringhis, |
|     | meque saltantem pedibus legeris       |
|     | nullus arivat.                        |
|     | Porto de paia vitiae capellum,        |
|     | cuius in banda posui medaiam,         |
| 435 | qua sub ut stringa rubea ligatur      |
|     | penna caponis.                        |
|     | Sed viam butto quid ego parolas?      |
|     | cridat indarnum mea piva surdis,      |
|     | Non orecchiarum patitur tuarum        |
| 440 | rogna gratari.                        |
|     |                                       |
|     | was a second from the first           |
|     |                                       |

#### AD EANDEM

O Zannina mei sollazzum dulce figati, dulcior est muso nulla recotta tuo. Potta meae matris, quam sum modo cordis alegri, me quoniam Stanam credis amare gosam. An zelosa tui facta es, mea perla, Tonelli? 445 martellum nostri nunquid amoris habes? Hei mihi quam tundus, quam sum lignamine grossus, si credam chiachiaris fidere posse tuis. Tu me bertezas, dubito, me, zaccara, burlas, non est soiandi causa veruna tamen. 450 Siccine te fidum semper trapolare bonhomum? siccine menchionus sum tibi, semper ero? haec sunt poma, nuces, castagnae, gucchia piroli, quas tibi ricchezzas munere, ladra, dedi? talia num scordas? veniat tibi canchar in occhis. 455 Ouid nimis indusias? me cito scanna, precor. Me, lupa crudelis, spazzatamenter amazza, te potes in trippis abotinare meis. Sum tuus, ergo tuis de impresis fac ve refac ve sicut cervelli me guidat orma tui. 460 Aut impastatum milii cum pane tracanna, smaltitumque simul cum macarone caga. Ah datur altandem marzam comprendere: non hoc Tonnelli meritat longa leanza tui. Nonne daparte mea specchiettum Dina rotondum 465 attulit et nitidi quinque dotonis acus? nonne duas stringas? tamen es ingrata Tonello, quoque magis dono, tu magis aspra venis. Te Brothem et Stroppi, te nudus membra Pirazzus fecit et in durum vertit azale caput. 470 Ferri pectus habes in me, sed pectus ofellae

in Bertolino, perfida vacca, tenes.

20 AMOR

Tu Bertolinum mihi praefers? te ne Righettum?

cedere ne ingenium debet utrique meum?

Si nos doctrina paragonas, doctior illis

sum vanigare hortos, sumque menare boves.

Si signalatis gestis magnisque prodezzis,

me meritat regem Franza, Cipada papam.

Deh voias, Zannina, tuum cognoscere tortum,

et me quem stizzus brusat amoris ama.

#### AD EANDEM FUGIENTEM

#### ALPHABETUM

|     | Ayme, quo longe scapolas Zanina?        |
|-----|-----------------------------------------|
|     | ayme, cur schenam, traditora, voltas?   |
|     | ayme, sta mecum soror et codognum       |
|     | accipe pomum.                           |
| 485 | Barbaros vincis feritate turcos,        |
|     | bistones, moros, sviceros, todescos,    |
|     | bestias, serpos, quot habet diablos     |
|     | Belzebub orco.                          |
|     | Curre planinum, tibi saxa rumpunt       |
| 490 | cuncta scarparum sparamenta, solas:     |
|     | cancar ortighis veniat, quod ipsae      |
|     | crura cruentant.                        |
|     | Deh quid indarnum sequor hanc ribaldam? |
|     | deh quid istius sub amore ladrae        |
| 495 | ducor ad forcam? mihi troppa lazzum     |
|     | doia parecchiat.                        |
|     | Ecce non longe video cavallam,          |
|     | est ei pro me misero cavezza;           |
|     | ergo cornacchis laqueo picatus          |
| 500 | esca manebo.                            |
|     | Forca sit nostrae medicina poenae,      |
|     | forca tot guaios penitus sconibit,      |
|     | forca me picchet, pariterque ladram     |
|     | forca Zaninam.                          |
| 505 | Gratias coelo, quia nunc trovavi        |
|     | gaudium, quo me fugient afanni;         |
|     | guardiam campis faciam seguram          |
|     | gutture pesus.                          |
|     |                                         |

|     | Haec salix, aut haec erit apta quercus  |
|-----|-----------------------------------------|
| 510 | hanc meae vitae satiare voiam.          |
|     | Heu quid expecto miser? est adessum     |
|     | hora picandi.                           |
|     | Ito nunc ito, Zoanina cruda,            |
|     | ito, qui se met picat, est Tonellus,    |
| 515 | ibis ad stuvam sine quo, nimisque       |
|     | indusiasti.                             |
|     | Laude mancabis, mea namque stanca       |
|     | lingua non maium veniebat, ut te        |
|     | laeta cantaret, faciente piva           |
| 520 | li li li blirum.                        |
|     | Muta tu semper precibus fuisti,         |
|     | matta quapropter reputaris esse:        |
|     | mortus at postquam fuerit Tonellus,     |
|     | moesta crepabis.                        |
| 525 | Non dabo non plus tibi poma, figos,     |
|     | non rosas, mentam, ricolam, basecchiam, |
|     | non dabo non plus lepores, columbos     |
|     | non dabo non plus.                      |
|     | O mihi giornus maledictus ille,         |
| 530 | ossa cum pro te mihi tota sensi         |
|     | obteri dardis ab Amore iactis!          |
|     | o furor, o mors!                        |
|     | Possit ad terram rigolare coelum,       |
|     | possit ad centrum ruinare terra,        |
| 535 | possit in flammas simul omnis ire       |
|     | pontus et aër:                          |
|     | Quin simul cunctae pereant puellae,     |
|     | quin simul vacchae moriantur istae;     |
|     | quaeque donnarum meritat picari,        |
| 540 | quaeque brusari.                        |
|     | Rumor et lites veniunt ab illis,        |
|     | rixa cum foemnis pariter creatur,       |
|     | ricchus est mundus diavolabus istis,    |
|     | ricchior orcus.                         |

| 545 | Semen est mendax muliebre, vanum,   |
|-----|-------------------------------------|
|     | semen ingratum, petulans, malignum, |
|     | sordibus plenum, putridum, diabli   |
|     | stercore plenum.                    |
|     | Troia per solam cecidit bagassam:   |
| 550 | totus it mundus simul ad brodettum, |
|     | tuque per puttam modo iam, Tonelle, |
|     | temet apicca.                       |
|     | Vado piccari, locus iste non est    |
|     | vistus, en sogam iugulo tacavi.     |
| 555 | Vado iam supra salicem, sed ah quis |
|     | volgitur istuc?                     |

#### VISUS A SALVIGNO SIC PARLAT

Omnibus impresis desgratia semper acozzat, guastat et intoppis cuncta bonopra suis. Fare potest coelum quod sic a sorte vetemur? est ne canaruzzo tolta cavezza meo? 560 Sors differre potest, at non prohibere soghettum: stat mihi per certos forca parata deos. Nec liber arbitrii toto retrovatur in orbe, nec scitur qualis scripserit autor opus. Quare librarias seu papae sive Samarchi 565 istius arbitrii non tenet ulla librum. Certus apiccabor, quamvis disconzor ab illo qui venit inquaium, certa stat hora mihi. O si cornacchias esset prohibere facultas, occhios piccati quae caput extra cavant! 570 Nam quae sors mortis quam forca est gratior unquam? sola est talento congrua forca meo. Omne genus mortis sub terras corpora cazzat, piccatis coelum posse videre datur.

25

#### **ECLOGA**

#### SALVIGNUS ET TONELLUS

SAL. Quo quo frezzoso passu? sentis ne, Tonelle? 575 cui dico? pru, sta, tibi fo de more somari. Deh, Salvigne, meum noli sturbare viazzum, lassa vestitum, lassa, tibi dico, gabanum. SAL. Nec tibi vestitum, nec ego tibi lasso gabanum, ni mihi doiosi narres pensiria cordis. 580 Ast ego dico tibi, nisi me sinis ire, corozzor. Ad corpus lanchi, mistatem rupero nostram, atque super nasum pugno stampabo medaiam. SAL. Ah Tonelle meus, nimis es boriolus adessum. Quid facies hosti, si scorozzaris amico? 585 scire tuos guaios nunc cerco, daturus aiuttum; et vis ad primam voltam mihi rumpere nasum, ne possim post hac tondos nasare melones? Omnia sunt charo semper dicenda sodali. Nonne meus grandem tortum compagnus habebit, 590 causam doiarum nisi dixerit ille suarum? Oyde quid in mundum veni stentare tapinus? To. ovde quid indarnum mater me Agnesa latavit? mancum nonne malum mihi tunc et alhora fuisset. ex asini caldo fieri pissamine fungus, 595 vel petra, vel zoccus, vel (quod volo dicere) stronzus, quam saguratus homo sic matris ventre cagari? SAL. Ah quid afannaris? quo desperatio tanta? non desperatae plagae medesina catatur. Quum fortuna suos dat nobis prava travaios, 600 conseium saviis ab amighis tore bisognat, atque in carnerum deponere verba rasonis, sunt quia cordoios bastevola tollere nostros.

Oyme miser, mors sola meum leviaret afannum.

| SAL. | O ben pazzus nomo, qui caizos ierre legeros       |
|------|---------------------------------------------------|
|      | nescit mosconum, nisi mortis chiamet aiuttum.     |
|      | Vis ne, Tonelle, mori? qua morte? rasona coellum  |
|      | forsitan et tecum mihi voia morire venibit.       |
| To.  | Ecce, meae mecum cavezzam porto cavallae.         |
| SAL. | Cerno quod hanc portas manibus, sed nescio quare  |
| To.  | Quare? quia volo me stessum suspendere ligno.     |
| SAL. | O cermisonem, te met piccare cavestro?            |
|      | tu bene piccares alios, tibi parcere nolens.      |
|      | Non dubium quoniam est amentis amantis usanza     |
|      | nolle salutarem compagni audire ricordum.         |
|      | Fer causam, nunquid borsam tibi ladro robavit?    |
| To.  | Non vermocagnus sic est, quia perdere vellem      |
|      | borsam, quattrinos, pegoras, casamenta, cavallam, |
|      | plus prestum quam te, quam te (nil dicere possum  |
|      | sanglottus stoppat sorramen namque fiati)         |
|      | plus praestum quam te, mea lux, mea vita, Zanina  |
|      | quam te garofolum, pomumque, et bella rosina.     |
|      | Est, Salvigne, mei scanacori causa Zanina.        |
|      | Sola Zanina meum potis est morzare brusorem,      |
|      | sola Zanina suis me snembolavit ocellis,          |
|      | hanc amo, nec redamat, brusor, nec porca movetur, |
|      | imo bertezat, soiat, chiamatque gazanum.          |
|      | Sola iuvare potest et quod sit sola spiavit,      |
|      | unde superbescit, nostrisque altera cadenis       |
|      | alzatam portat crestam, beccumque levatum,        |
|      | ut gallina solet, si grossum fecerit ovum.        |
|      | Dic, Salvigne, precor, crudelis nonne vocanda?    |
|      | illa potest nec vult medio succurrere morto.      |
| SAL. | Doh, codesella, ergo cruciaris amore Zaninae?     |
| To.  | Est ita, mò cancar, num cosa novella videtur?     |
| SAL. | Cosa novella quidem, fuit haec sentitio prima.    |
|      | Est ne Zanina Petri Gambonis filia? scis ne?      |
| To.  | Est, est, oyme, istud me tantum nomen amazzat.    |
| SAL. | Maraviliabam quod eras sic fronte rapatus,        |
|      | qua te fastidis monstrabas essere pregnum,        |
|      | To. SAL. To. SAL. To. SAL. To.                    |

tamque magrum vidi, tam gramum, tamque striatum, ut mangiata lupis pareres vacca famatis. Deh, poverelle, istis noli te credere fomnis, noli post ipsas cervellum perdere ladras, noli, dico tibi, Veneris seguitare putellum. 645 Ille cavestrellus faciet tibi rumpere collum, ille orbisinus totum sfrantumat honorem. Est amor angoscae speties, mentisque diavol, est amor errorum capitanius, estque putanae filius, est proprii domenticatio iuris, 650 est quoque vergognae contrarius, estque maligna pestis et a nulla morbus guarribilis herba: per quem perdit homo ius, robbam, seque medesmum. Fac sennum matti, deh lassa, Tonelle, talopram, 655 nam secchiam merdae tandem cascabis in unam. Noscere vin causam, cur non habet ille mutandam? est quia vergognis oculos bindamine stoppat. Noscere vin quare puer est, nunquam ve senescit? nam facere impresas pueriles cogit amantes. 660 Noscere vin quanti sit damni causa ladrettus? hic exempla tui solum statuamus avantum. Si, Tonnelle, modo zuras mihi dicere verum, est tibi nulla modo vaccarum cura tuarum. Primum secca illis garlettos merda boazzat, 665 nam velut usabas nunguam tua stalla netatur. Si mungis, mungis tal qualiter omnia puzzant. Omnia te tristant, praeter doniare puellam, quae tibi cervellum rapuit, sennumque robavit, inque gucchiarolo retinet putanella ficatum. Cessant nascherpae, cessat cagiada, botirus. 670 Humida formaium corrumpit muffa levatum, itque in malhoram pecoris speranza torellus, inque malum puntum substantia tota ruinat. Vigna tui broli sine palis, plena ruidis, clamat et a longe zappam nonanta mearos. 675 Vadunt ad sguazzum campi, lagus arva covertat,

namque cavedagnis nunquam fossata cavantur. Dormit zappa domi, forcatus, vanga, badilus. Cuncta sui culpa veniunt ruginenta patronis. Hic ille acquistus, qui fitur amare puellas; 680 hunc mulazzus Amor tibi dat, Tonnelle, guadagnum. Perdis amicitiam multorum, perdis honorem, et patri matrique tuae paris, improbe, guaios. Hunc de cervello tostum, precor, excute grillum, ne bovis accipiat panzam, bustumque gigantis, 685 et modicus fiat grandis montagna fasolus. To. Ista meam rupit circumparlatio testam, per dextramque intrans laevam passavit orecchiam. Dans vento calzos umbram, Salvigne, misuras, in ghiazzam scribis, solis scaldante lusoro. 690 Plus tostum caschet mundus, coelumque roversum, plus tostum mulosque asinosque volare videbis, cornacchiasque iugo faciemus arare ligatas, plus tostum talis nascat verzonus in horto, quod minor ad totam Bressam det foia menestram, 695 quam sinat unquamcum Tonnellus amare Zaninam. Et licet hanc vellem, non possem linguere foemnam, et licet hanc possem non vellem linquere nympham. Vade, nec impresa me quisquam toiat ab ipsa. SAL. O sine cervello zentaia, genusque matescum, 700 se cruciant quod amant et amorem sponte sequuntur. Cazza foras istam de testa, pazze, matezzam, teque tibi stesso prudenti torna vedero. Hic Amor ad stuvam mandat finaliter omnes, tuque capraeque tuae sparavero andabitis ultro. 705 To. Mentiris, nec Amor fit eorum causa malorum. Nonne quis est similis zocco similisque puvono, quem non mordet amor, quem non capit ulla puella? dic, giandussa, quid est virtus nisi germen amoris? virtutem sborravit amor, sborravit amorem 710 summa Dei beltas, quae corpora nostra galantat, inque Zoanninam venit bellasque putinas.

- Nunquid ego potius merlottus amabo cavallam quam bellam donnam, sensuque rasoneque plenam?
- 715 SAL. Potta meae, quod non volo blastemare, madregnae, argumenta facis magno bastantia Scotto. Sum contentus, ama, quia quemque bisognat amare, sed ratio, non mens lassiva gubernet amorem.
  - To. Doh diavol, amor non est subiectus, et istinc debet amor potius rationem flectere quo vult.

    Non ne vetus proverbol habes: « Amor omnia vincit »?
  - SAL. Heu bene parlasti, meschine, quod omnia vincit, namque tibi robbam, famam tulit atque saperum, plusque Zoanninam curas quam mungere vaccas.
- 725 To. Pur ibi te fichet, nescis voltare galonem, num tu Zanninae vis me praeponere vaccas?

720

740

- SAL. Non, sed ama pariter vaccas, vaccamque Zaninam.
- To. Oh veniat cancar tibi nunc, manigolde, quid inquis? tu ne Zoanninam praesumis dicere vaccam?
- 730 SAL. Perdonanza, precor, nolique cridare, fradelle,
  nam meus incauto dictus muzzavit ab ore.
  Imo Zoanninam stellam chiamabo Dianam,
  dummodo non voias te desperare per illam.
  Quod si desperas, et vis te tradere corvis,
  non pur eam vaccam sed ego clamabo putanam,
  et semper dicam quod Amor tibi colla tiravit.
  - To. Numquid Amor boia est, quia dicis colla tiravit?
  - SAL. Ut quid habes manibus pro te appiccare cavezzam?
  - To. Non amor, ast odium quod fert mihi cruda Zanina, me quasi sforzavit contradam perdere drittam.
  - SAL. Ut quid amas illam, si te sdegnosa refudat?
  - To. Troppus amor quem porto sibi facit esse superbam.
  - SAL. Ergo troppus amor te vult picare bonhomum. Ne stupeas, boiam si dixi nomen amoris.
- 745 To. Crimen amoris enim non est, at culpa puellae, troppus amor non esse potest, at troppa superbit.
  - Sal. Dissimula, fingasque aliam seguitare morosam.
  - To. Dissimulare neguit, vel fingere, pazzus amator.

Heu quia vicisti, cedo, Tonnelle, nec ultra disputo, nam tua me sententia docta ligavit. 750 Non de cadreghis doctae venit ista Bolognae, non Pomponazzi processit ab ore Peretti; talia nec donant zappae, nec aratra saputis; solus amor docuit, potis est qui alzare biolcos de ruto stallae scarlatti ad culmina brettae. 755 Victor es, et speciem formamque agnoscis amoris. Est gentilis amor, vult cor gentile, galantum, dulce, saporitum, tandem dulcedo fit ipsa. Et iuro, Tonnelle, tibi, retrovabo Zaninam, hanc ve tibi faciam dilectam, lassa pauram, 760 lassa mihi curam, me guarda, staque segurus. Vade casam laetus, cordamque retorna cavallae. Sol ruit in saccam, grillique per arva tricantant.

#### MIRA TONELLI VIS

Oyde meus venter, mea milza, meusque magonus, o mea tercentis testa piena grylis! 765 o quales lancos, o qualia cancara porto! poena minor poenis est codesella meis. Nil sunt giandussae, nil vermocanus ad istas, quas pro te sofro, gnecca Zanina, doias. O mea puta, fero pro te malapasca, malannum. 770 Deh non sis mortis causa ribalda meae! Schioppo, creppo, brusor, picolum nec trovo ripossum, nec datur almancum posse morire cito. Affannus maior meus est quod vivus amazzor, mors nec amazzatum me rapit ulla viam. 775 Tu tamen hic rides, cantas, semperque solazzas, nec pietas mentem dentegat ulla tuam. Quo magis in poena crido, magis improba soias me, tibi qui sempro tempore schiavus ero. En ego, si mangio videor mangiare lusertas, 780 sdegnaris quoniam, vacca Zanina, mihi. En bibo, quando bibo, solimati vina botazzi, sdegnaris quoniam, porca putana, mihi. Cum dormit, paret forcam montare Tonellus, sdegnaris quoniam, ladra picanda, mihi. 785 Ipse sonus pivae mihi gnaolare videtur, sdegnaris quoniam, gata lecarda, mihi. Paret garofolus nasanti merda Tonello, sdegnaris quoniam, brutta carogna, mihi. Non mihi mangiandi voia est, non voia bibendi, 790 sdegnas Tonnellum, bella Zanina, tuum Nulla repossamen mihi nox longhissima praestat, truffas Tonnellum, nympha galanta, tuum.

Nulla malenconicas removet sordina gramezzas,
treppas Tonnellum, dolza recotta, tuum.
Nulla meo grandat florum spiramina naos,
soias Tonnellum, grassa polenta, tuum.
Ergo finatantum spresias, pignata, coverchium,
puzzat Tonello maccaronaea tuo.

### ECLOGA DE IMBRIAGATURA

# TONELLUS, GARILLUS

To. O fortuna, nimis povero crudela Tonello, 800 qua causa tanti per te mihi dantur afanni? cur non hanc animam streppas de corpore tandem? nonne mihi satius un trattum fundere vitam, quam totis giornis ter mille morire fiatas? es, fortuna, canis, stronzus, gattique carogna, 805 et tamen a pazzis lac, zuccar, melque vocaris, quos utinam facias te te cognoscere tandem. Nonne finadessum meque huc meque arripis illuc, et florentinae iactas de more balettae? 810 GA. Quid turbulentus facis hac, Tonnelle, sub umbra? nunc ego rampatus longam scalvare pioppam, ut virdo possim foiamine pascere capras, audivi lacero te suspirare magono. Te precor ut voias marzam buttare deforas. Tu scis non pocum strettos nos esse parentos, 815 tu scis quam savius villa sum dictus in ista; conseium quapropter ego cotale trovabo, quod pones zosum fors et dabanda travaium. To. Nunc nunc pensabam quia me grezare venires. 820 Vade viam, quantumque potes te porta dequium. Ad corpus sancti, quod blastemabo, lupini, si, Garille, loco non te distollis ab isto plus de cinquanta parebimus esse todescos. Nonne tibi dico quam sis, Tonnelle, maruffus? GA. guaios scire tuos inguro, daboque socorsum, 825 et vis ad primam sic me cazzare parolam?

Deh guarda, guarda, non magnus bastat afannus,

qui mihi nocte cavat milzam, giornoque coradam,

si non hic etiam veniat mihi jungere doias.

To.

| 830 |     | Expecta, poltrone, volo tibi rumpere schenam;      |
|-----|-----|----------------------------------------------------|
|     |     | fors fors pentibis mihi nunc venisse davantum.     |
|     | GA. | Vade pianinum, rogo te, mi chare Tonelle;          |
|     |     | an, poverine tuum, tolerabis battere barbam?       |
|     | To. | Si tibi perdono, veniat mihi pinfer in occhis,     |
| 835 |     | guarda, vilane, dabo quod cercas, quod ve talentas |
|     | GA. | Horsu, ne facias, es mattus? atriga furorem.       |
|     |     | Qui sumus ignoras? sta retro, dico, padimma.       |
|     |     | Mò, sagurate, tuum sic fers tractare parentum?     |
|     |     | sta quetus, requia, quid dixi? quid tibi feci?     |
| 840 |     | nonne parolinas usavi dire melatas?                |
|     | To. | Nonne simelmenter tibi dixi: - Vade, Garille? -    |
|     |     | scire quid importat mea te pensiria? nunquid       |
|     |     | sub sagramento tibi sum parlare tenutus?           |
|     |     | guarda meos oculos, si vis cognoscere doiam.       |
| 845 | GA. | Do, Tonelle, tibi perdonum, doque rasonem,         |
|     |     | te quia comprendo nimiam sburlasse gramezzam.      |
|     |     | Attamen un pocum voias audire sodalem,             |
|     |     | perque guisam nullam compagni verba refudes.       |
|     |     | Dic su cuncta mihi, marzum mihi spuda figatum;     |
| 850 |     | quamvis penserum tua mangiet corda cativum,        |
|     |     | omne tamem charo debes scoprire Garillo,           |
|     |     | taiandumque bono medico praebere bognonem,         |
|     |     | qui mala cervelli pensiria pacificagat,            |
|     |     | si tamen infirmus malattiam significagat.          |
| 855 | To. | Quid mihi tu tantum sine fructu rethoricagas?      |
|     |     | vin quod ego dicam verum tribus omne parolis?      |
|     |     | unxisti fortasse musum, fiascum ve basasti,        |
|     |     | et mihi ieiuno venisti orare quatrhoras.           |
|     |     | Num sine crevello valeam purgare ceserchiam?       |
| 860 |     | si mihi sorbottum das vini, cuncta sborono.        |
|     |     | Cuncta foras butto, quia vinum cuncta palesat,     |
|     | -   | dummodo sit vinum civis, non vappa vilani.         |
|     | GA. | Si non una tibi bastat gorgada botazzi,            |
|     |     | ecce meo totum socio do, dono botazzum.            |
| 865 |     | Sunt ad comandum chari mea quaeque Tonelli,        |

|     |     | nec tibi torchiati datur pissacara vini,            |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|
|     |     | nec quae ranarum nascuntur supra culattas,          |
|     |     | musta visentinis haec sunt spinata tinazzis,        |
|     |     | hoc mea donavit modo me patrona fiasco,             |
| 870 |     | namque tuli binos illi de more caprettos.           |
|     | To. | Da mihi, clo clo, bibi, non gustat Roma miorem.     |
|     | GA. | Quid Romam allegas? non nostrae regna Cipadae       |
|     |     | tam bona gustavit, gustat, gustabit avantum.        |
|     | To. | Tu quoque barillo da, me cernente, bufettum.        |
| 875 | GA. | Sum contentus, eris nunc satisfactus ad unguem.     |
|     |     | Lassa netare musum; clo clo, iam mezzus habetur.    |
|     |     | Tuque ancum, compagne, sona, day, stricca, Tonelle. |
|     |     | Nonne bonum? muffam ne sapit? dic hora, comenza,    |
|     |     | dic tua Garillo moestae pensiria testae.            |
| 880 |     | Ecce orecchiarum busos deslazzo gemellos.           |
|     | To. | Ab Iove principium buttae, vini omnia plena.        |
|     |     | Boccalides Musae, paulo meliora bibamus.            |
|     |     | Non omnes vinessa iuvat, picolique marelli:         |
|     |     | si bibimus gregos, greghi sint gutture digni.       |
| 885 |     | Sed quid ego, fradelle, tibi contare volebam?       |
|     | GA. | Doh cancar, testam ne tulit possanza botazzi?       |
|     |     | Gratta caput, revocat capitis grattatio mentem.     |
|     | To. | Nunc scio quid sit amor, veteres migrate coconi.    |
|     |     | O imbriaghe puer, nimium ne crede barillo.          |
| 890 |     | Vina adaquata cadunt, vernazza ribula leguntur.     |
|     |     | Mi Garille, fugit me quidquid dire parabam,         |
|     |     | nescio qua mihi nunc grossedine testa gravatur,     |
|     |     | quos habeo dentrum plene cognosco travaios,         |
|     |     | lingua tamen parlans zoccos streppare videtur.      |
| 895 |     | Dicam domanum passutus quinque manestris,           |
|     |     | seu sint panizzae, seu sit muliebre polenta,        |
|     |     | namque polentarum sensus mangiamen aguzzat.         |
|     |     | Ahn, sed ego tandem recolo, iam tornor acasam.      |
|     |     | Oyme quot et quales sub milza porto rasoros!        |
| 900 |     | Non bastat quoniam squarzant sine fine tapinum,     |
|     |     | sed quid ab ognuno ceu vulgi fabula soior?          |

| 905 |      | Non tibi sanglottos, tibi non suspiria narro,<br>quae per iter colli vellent uscire magonem,<br>sed quia sunt troppi, quia se l'un l'alter adossant,<br>en per iter culi braghis sorantur ab imis, |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | GA.  | efficiuntque meras suspiria multa corezas.  Iam perdono tibi, narrasti cuncta per orden,                                                                                                           |
|     | 011. | nunquam pensassem te tosum prendere gattam,                                                                                                                                                        |
|     |      | et disguantatum nasos moccare civettis.                                                                                                                                                            |
| 910 |      | Certe bisognabit tandem cagare stopinos.                                                                                                                                                           |
|     |      | Quid me sponsonas? intelligo, labra sugasti.                                                                                                                                                       |
|     |      | Ecce barilus adest iterum, bibe rursus et ancum.                                                                                                                                                   |
|     | To.  | Goffa refudaret talem zentaia bevandam.                                                                                                                                                            |
|     |      | Clo clo, panza tumet, nolo plus, testa caminat,                                                                                                                                                    |
| 915 |      | fertque caput secum, verum, quid dire volebam?                                                                                                                                                     |
|     | GA.  | Dicebas quod panza tumet, rallenta corezam.                                                                                                                                                        |
|     | To.  | Nescio si potero mollare, tof, altera tuf tof.                                                                                                                                                     |
|     | GA.  | Non sic aio tibi, voias lentare corezam:                                                                                                                                                           |
|     |      | dico centuram fibiis ammolla solutis.                                                                                                                                                              |
| 920 |      | Heu quia nam tantae cinxerunt astra fumanae,                                                                                                                                                       |
|     |      | guastatur tempus, ne fors bagnemur eamus.                                                                                                                                                          |
|     | To.  |                                                                                                                                                                                                    |
|     |      | Ecce stat ad mediam gambam sol altus et inquis:                                                                                                                                                    |
|     |      | <ul> <li>Guastatur tempus, cinxerunt astra bocali.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 925 |      | Sed recitare volo bellam, Garille, fiabbam.                                                                                                                                                        |
|     | GA.  | Hor lá, commenza, sed oh vadit tot mundus atornum,                                                                                                                                                 |
|     |      | quo casamenta volant? quo caprae, quo mea vacca,                                                                                                                                                   |
|     |      | quo mea vacca, inquam, volat alta, viamque meatur?                                                                                                                                                 |
|     |      | Perdere nolo capras.                                                                                                                                                                               |
|     | GA.  | Nec volo perdere vaccam.                                                                                                                                                                           |
| 930 | To.  | Curre, Garille, retro, quo curris? volta de quaium.                                                                                                                                                |
|     | GA.  | Tu quoque delaium, quo, quo, Tonnelle, ritorna:                                                                                                                                                    |
|     |      | quo sine me? casco, veniat codesella fiaschis,                                                                                                                                                     |
|     |      | atque visentinae creppent in frotta barillae,                                                                                                                                                      |
|     | T -  | quae mihi cervellum tot ghebbis imbratarunt.                                                                                                                                                       |
| 935 | 10.  | Es coctus plusquam crudus, compagne, nec ipse                                                                                                                                                      |
|     |      | sum liber, coepi gattam, simiamque piavi.                                                                                                                                                          |

TONELLI 37

| GA. | Sta, | Tonn | elle, | susur | n, quid | casca | as? su | ırge, | gaiarde. |
|-----|------|------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|----------|
|     | Huic | palo | te    | tacca | manu,   | quem  | stret  | tus a | brazza.  |
|     | Heu  | quia | non   | unun  | n video | sed   | mille  | Ton   | ellos.   |

- Oh quot quot pegorae pascendo per aëra vadunt, turchinamque gerunt lanam, montonus azurrus sturlat cum vacca virda, bona sera patrona.

  Vos dare bon vinum Grillo, briagare Tonellum.

  Trincher tartofen, io io, mi star sine testa.
  - Ga. Ne tibi penserum des, o Tonnelle, panada: tantum quem stringis manibus ne desere truncum, donec trapasset vini scalmana paditi. Hui quantas ego cornutas contemplo civettas.
- 950 To. Non sunt scornutae, non sunt, Glirille, carettae, sed quem taccatum portas gallone balestrum.
  Octo tirasti frizzas, ego quinque verettas.
  Stas frescus, nec me zenari mesus aghiazzat.
  O quantis tantis impletur testa saiottis!
- 955 GA. Ecce lagus Paiae, quid erit? nodabimus ambo, ambo ne ranocchii nodabimus arte sotacquam?
  - To. Despoiare libet, sum nudus, tuque camisam tira, Garille, foras: en Paiae nodo per undas.
  - GA. Sic facio, sed cur non bagnat Paia culattas?
- 960 To. Imo cavant ochios buschae, imo pulvis anegat, imo quidquid ago, video, tangoque botecchia est.
  - GA. Me miserum, Tonnelle, iuva, me prestus aiutta. Una caret forzis nervo mihi gamba tirato, oyme tirat nervus, est granfus, porge botazzum.
- 965 To. Tu ne botazzum iterum? faciamus, prende botazzum.
- GA. Da cito, ne tarda, morior, volo vivere, clo clo, ecce bibo, sursumque bibo, bibe tuque, Tonelle.

  Gratia sit semper savio renduta fiasco, me sua de grandi prigolo reverentia traxit.

  Imbriagus eram nuper, sum nettus adessum.
- 970 Imbriagus eram nuper, sum nettus adessum. Sic morzare focum focus alter saepe solevit, sic modo vinorum purgarunt vina fumanas,

38

- pro quibus intrarat nos quinta essentia talis, qualis non intrat lanzos in tempore brindes.
- 975 To. Ecce serenantur nobis solaria coeli, quaeque suo primo res est tornata logino. Sum Tonnellus ego, tuque es, Garrile, Garillus.
  - GA. Ergo repossemus nos ambo glande sub ipsa, non sine proposito fuerit dormire quatrhoras.

## ECLOGA

# BIGOLINUS, TONNELLUS, SALVIGNUS

- 980 BI. Tu solus, Tonnelle, iacens stravacatus in umbra.
  castrono similis cum nullas mastegat herbas,
  quas phantasias per zuccam volvis adessum?
  nonne soles fazzam mihi promere semper alegram?
- To. Ecquis es, ut venias amalato rumpere testam? vade viam, curaque tuas seguitare pedatas.
  - BI. Dextrius, o Tonelle, pocum, quid faris amico? siccine me primo vis tractu pellere boschis? scire tuas opto poenas, dabo forte reparum, ne dubita, semper qualchus retrovatur aiuttus.
- 990 To. Quem, streppone, dabis, vel quem dare credis aiuttum?
  nonne es bastevolus mihi descalzare stivallos,
  et, macarone, putas me consolare parolis?
  hinc te tolle viam, dico, tu anchora manebis?
- BI. Nolo andare, quis es, qui sic bravose comandas?

  si non basto tibi frustos sgambare stivallos,
  bastabo e panza fortasse cavare budellas.

  Quid, Tonelle, bravas? an fors non nosco Tonellum?
  scis modo quid cercas? sed praestat mittere garam.

  Vult hic contra alios sdegnum smaltire Zaninae.
- 1000 To. Si, Bigoline, tuum velles compire caminum, inter nos similis non orta baruffa fuisset.

1005

- BI. Quis dedit impazzum? duo sto lontane cavezzos; at scio bisognum; o quam bona sonzia boschi ungeret un trattum tibi brazzos atque schenazzam! tanta tuo fugeret fors fors de ventre matana, scordaresque bragas Menghi, scufiamque Zaninae.
- To. O Bigoline, nisi guardes quod dicis, amici non erimus, taceas, faciesque tacendo bel'opram.

|      | BI. | Tu prius in coleram nulla ragione salisti:        |
|------|-----|---------------------------------------------------|
| 1010 |     | sic prius est licitum te stare tacendo quietum.   |
|      |     | Guarda istam frascam, quam tanta superbia brancat |

To. Tu mihi non unam sed noias mille dedisti, quas supportandas non amplius esse putamus.

BI. Scilicet andamus vignas taiare novellas:

ut de nocte meas taiasti, deque polaro

Zamboni septem robasti, ladre, galinas.

Immo (quid alterius damnum scuitare bisognat?)

nonne meas gallis, gallinis atque polastris

continuo stanzas, cortivum, tectaque vodas?

To. Hui! rex parlat, loquitur reverentia papae,
qui tot habet stanzas, tot habet miracula rerum.
Me porcile tuum (scelus est chiamare fenilum)
vili compactum fango, marcisque canellis
sgallinasse baias? o cancar, guarda quod inquit,

guarda quod hic furfans, furfantum gloria, parlat!
vix pollastruzzum sua coniunx nutrit in anno,
et bravat plenum tot rebus habere casalem.
Scilicet a vestris pendet gula nostra galinis.
Verum quis nescit te nocte catasse Zanolum,

dum quattus quattus stabas post terga fenili,
ut sibi tunc natum posses robbare caprettum?
ille sed accortus fingens dormire bofabat,
te tamen occhiatum pridem scaltritus habebat.
Interea dum tu levibus calcagnibus ibas

atque caprettinum subito agraffare parabas, in pede saltatus, preso bastone, Zanolus — Dayque lupo, day, dayque lupo, —pleno ore cridabat, teque bonis stringhis caricans tutavia scapantem, velles non velles, fecit deponere furtum.

dicere praesumis me bastonasse Zanolum,
me, qui bastarem Gattam affrontare Melatam
aut Bertolottum marchesca in gente Coionem?
ecquis erit tanti, qui se scire istud avantet?

- To. Hoc scio, sed melius tua schena scit illa provando, talis et impresae durat signale sinhoram, namque videtur adhuc gesiae taccata solaro mazza gropolosi cornalis more trophaei, cui traxit noster Bigolinus tergore scorzam.
- 1050 BI. Doh facies drittum tales non dire cotalas, ne cum cervello rupto porteris acasam. Fors ego spoiavi, forcas montando, picatum, ceu tu spoiasti, cui nec camisola remansit?
- To. Ergo age, si piccant ladros, piccaberis ipse, teque meum iuxta morem spoiabo ladronem, et promitto tibi nec solam linquere bragam.
  - Br. Fac sennum matti, taceas, Tonnelle, nec ultra quas habeo ad nasum voias incendere vespas.
- To. Non vespas, Bigoline, tuas ego stimo coellum, nec mancum impletur galabronis testa Tonelli.
  - BI. Non plus supporto, volo sbizerire matanam, accipe pugnadam, tua sic, sta saldus, un'altram en pia non mancum meiorem, tun fugis? ecce tertia...
  - To. Quid pensas me spaventare?
  - BI. Videbis.
- 1065 To. Non tibi tres pugnos parco, me cancar amazzet.

  Hic etiam tuus est, an sic? sta salde, quid inquis?

  non facio stimam de te, poltrone, ceresam.
  - BI. Non stimam facis? an talem me ferre bufettum? certe non patiar; si possum supra ganassam hanc dare tartuffam, guarda, te verbero, tach tach.
- To. Tu quoque tach tich toch, an plus? spudas ne cruorem? quid bravaris adhuc?... heu casco...
  - BI. Res bene vadit.
  - To. Horsu, ne facias, oy oyme, parce Tonello.
  - BI. Tof tof.

1070

To. Oyme, caput, mea trippa, meaeque ganassae!

1075 B1. An tibi non anchum callant, manigolde, bravarae?

an mihi vis etiam repetare? quid esse putabis?

es nondum satius? volo te tractare per altram ecce viam.

- To. Bigoline, sinas me stare, quid oyme, oy quia me striccat, mihi me baricocola streppat!
- 1080 BI. Te castrare volo, smemorabis forte Zaninam.
  - To. Dico tibi, me stare sinas, oy, oyme, diavol!
  - SA. Sentio rumorem, quid erit? volo cernere factum.
  - To. Straccus es anchoram? non, non: volo perdere vitam.
- BI. Quomodo se sforzat de sopra venire gaioffus!

  non, Tonelle, viam coepisti, appunta gaiarde.

  Tu ne putas nostris te te subtrare ginocchis?..

  O fortuna, quid hoc superor!
- To. Sta saldus, an istud esse putas falsum quia tandem supra venivi? sta, boiazza, super veni, volo rendere tonfas, rendere panzadas, tot goffos, totque bufettos, atque sonaiorum striccamina dira meorum.
  - BI. Te bene guardabis, quid agis? meus oyme galonus...
  - To. Expecta, donec pedibus tibi panza foletur, sic sic in tinis uvas calcare solemus.
  - BI. Chiap chiap.
- 1095 To. Allentas sic sic, asinazze, corezas?
  - BI. Parco tibi, Tonelle, mihi quoque parce tapino. Heu mea panza, lof, heu, lof, lof, crepabo daverum.
  - To. Ah manigoldorum puzzor, fex, stronzus et oybo: aium mangiasti, tuus aium venter amorbat.
- 1100 SA. Quid facitis, cancar? horsu, Tonelle, padimma, lassa Bigolinum, quo tanta est quaestio? lassa.
  - BI. O quia sum mortus, mi mi Salvigne, ribaldum hunc tira dadossum; da, da, compagne, socorsum.
- To. Non, Salvigne, tibi noiam fecisse recordor, qua propter nostris ne te trammitte baruffis.

  Nescis quam peius me tambussabat adessum?
  - Sa. Ah, Tonelle, precor, quo smania tanta, Tonelle; cui dico?
  - Br. Salvigne, iuva.

|      | SA. | Tonelle galante,                               |
|------|-----|------------------------------------------------|
|      |     | fac mihi gratiolam solam, sta denique susum.   |
| IIIO | To. | Hic mihi promittat pacem sic stratus arenae,   |
|      |     | tuque segurtatem fac illi, quod mihi pacem     |
|      |     | tam longo servet quam longo tempore vivat.     |
|      | SA. | Hic bene promittet, sic te, Tonelle, seguro;   |
|      |     | quod sic non faciet, tibi carrum spondeo foeni |
| 1115 |     | mazatichi, quo se tua vacca Bonella satollet.  |
|      |     | Nonne petis pacem, vel das, Bigoline, Tonello? |
|      | B1. | Ah Salvigne, mihi nimis haec iniuria pesat.    |
|      |     | Sentio sub calzis eius gravibusque zenocchis   |
|      |     | mudandam imbratasse meam, dum copia sborrat    |
| 1120 |     | multa corezarum, dumque os suspirat abassum,   |
|      |     | et dabo, sive petam sic sic menchionice pacem? |
|      |     | Attamen importat multum, quum quaia tenetur    |
|      |     | ungue sparaverii, vel quum sorighinus in ore   |
|      |     | vivit adhuc iuvenis gatti, qui forte scapabit, |
| 1125 | a   | sit pax; ista tuum firmetur propter amorem.    |
|      | SA. | O bene pensatum! virtus sanctissima pax est.   |
|      |     | Iret a brodettum sine pace creatio rerum.      |
|      |     | Surgite, compagni; nulla est offesa tra vobis, |
|      |     | ponite post schenam cerebrum, scordate parolas |
| 1130 |     | in colera dictas; basa, Bigoline, Tonellum,    |
|      |     | tuque simelmenter Bigolinum basa, Tonelle.     |
|      |     | Ambo venite simul mecum coenare staseram,      |

nam simul expectat nos dudum paper arostum.

## RECOGNOSCENTIA TONELLI

Magna bachiocheries hominis, ratione dobati, et cui soletto fazza levata datur. 1135 velle per has tenebras orbum seguitare mulazzum. Orbus amor drittam non docet ire viam, velamen quia fert occhis, stoppatque vedutam quam melius fiat braga tegatque nates. 1140 Nam pars, quae nullum deberet habere copertum, sconditur, et quae pars est tunicanda patet. An maius reperire queas signale ribaldi, qui, ne vergognet, lumina stoppa gerit? nunc o nunc tandem vistam sbindare comenzo. nunc o nunc visu mascara tolta meo est. 1145 Menchionazzus ego sequor unam sponte regazzam, quae mihi perpetuo tempore scornus erit. Me video solum, poverum, mentisque balordum, non sine scaldata vado tapinus aqua. 1150 Haec barbera pilos barbae levat absque rasoro, docta filistocchis attrapolare suis. Veronesa suam iam vaccam prendat Arena, quam vix quatrino turba rognosa paghet. Vos ergo, quoscumque tenet busa gabia mundi, pro specchio hanc sortem semper habete meam. 1155 Cernite strazzatum, fuerat qui riccus, amicum,

vodata est soldis borsa, rasone caput.

# II BALDUS

## LIBER PRIMUS

5

IO

15

20

25

Phantasia mihi plus quam phantastica venit historiam Baldi grassis cantare Camoenis. Altisonam cuius phamam, nomenque gaiardum terra tremat, baratrumque metu sibi cagat adossum. Sed prius altorium vestrum chiamare bisognat, o macaronaeam Musae quae funditis artem. An poterit passare maris mea gundola scoios, quam recomandatam non vester aiuttus habebit? Non mihi Melpomene, mihi non menchiona Thalia, non Phoebus grattans chitarrinum carmina dictent; panzae namque meae quando ventralia penso, non facit ad nostram Parnassi chiacchiara pivam. Pancificae tantum Musae, doctaeque sorellae, Gosa, Comina, Striax, Mafelinaque, Togna, Pedrala, imboccare suum veniant macarone poëtam, dentque polentarum vel quinque vel octo cadinos. Hae sunt divae illae grassae, nymphaeque colantes, albergum quarum, regio, propriusque terenus clauditur in quodam mundi cantone remosso, quem spagnolorum nondum garavella catavit. Grandis ibi ad scarpas lunae montagna levatur, quam smisurato si quis paragonat Olympo collinam potius quam montem dicat Olympum. Non ibi caucaseae cornae, non schena Marocchi, non solpharinos spudans mons Aetna brusores, Bergama non petras cavat hinc montagna rodondas, quas pirlare vides blavam masinante molino:

45

at nos de tenero, de duro, deque mezano formaio factas illinc passavimus Alpes.

Oredite, quod giuro, neque solam dire bosiam possem, per quantos abscondit terra tesoros: illic ad bassum currunt cava flumina brodae, quae lagum suppae generant, pelagumque guacetti. Hic de materia tortarum mille videntur

ire redire rates, barchae, grippique ladini, in quibus exercent lazzos et retia Musae, retia salsizzis, vitulique cusita busecchis, piscantes gnoccos, fritolas, gialdasque tomaclas. Res tamen obscura est, quando lagus ille travaiat, turbatisque undis coeli solaria bagnat.

turbatisque undis coeli solaria bagnat.

Non tantum menas, lacus o de Garda, bagordum, quando cridant venti circum casamenta Catulli.

Sunt ibi costerae freschi, tenerique botiri, in quibus ad nubes fumant caldaria centum,

plena casoncellis, macaronibus atque foiadis.

Ipsae habitant Nymphae super alti montis aguzzum, formaiumque tridant gratarolibus usque foratis.

Sollicitant altrae teneros componere gnoccos, qui per formaium rigolant infrotta tridatum, seque revoltantes de zuffo montis abassum

50 seque revoltantes de zuffo montis abassum deventant veluti grosso ventramine buttae. O quantum largas opus est slargare ganassas, quando velis tanto ventronem pascere gnocco! Squarzantes aliae pastam, cinquanta lavezzos 55 pampardis videas, grassisque implere lasagnis.

pampardis videas, grassisque implere lasagnis.
Atque altrae, nimio dum brontolat igne padella,
stizzones dabanda tirant, sofiantque dedentrum,
namque fogo multo saltat brodus extra pignattam.
Tandem quaeque suam tendunt compire menestram,

o unde videre datur fumantes mille caminos,
milleque barbottant caldaria picca cadenis.
Hic macaronescam pescavi primior artem,
hic me pancificum fecit Mafelina poëtam.

Est locus in Franza, iuxta confinia Spagnae, 65 Montalbanus habet nomen phamamque per orbem. Non urbs, non villa est, verum fortissima rocca, quae saxi vivi tribus est cerchiata murais: tam bombardarum stimat haec batimenta crepantum, quam stimat aut asinus moscas, aut vacca tavanos, qui multis giornis, quae multis plena sit annis. 70 Stat super excelsum montagnae condita dossum, ad quem barbutae nequeunt ascendere caprae. Hanc altris tenuit voltis dux ille Rinaldus, ille paladinus Franzae, domitorque Maganzae, cuginus Sguerzi, franchissima lanza per orbem, 75 qui septem centos banditos semper habebat, atque suis spesiis rocca pascebat in illa. Ipsius a razza post longos temporis annos exiit armipotens vir magnae Guido prodezzae: 80 Guido valorosus, quo non generosior alter, aut pace aut guerris opus esset fundere robbam. Rex illum Franzae tenuit super omnia charum, ficcatumque suo costato semper habebat. Cuius ob egregiam formam, visumque galantum, capta fuit lazzo, dardosque recepit Amoris 85 bastardi Veneris, francorum filia regis, quam Baldovinam pater ipse et Franza vocabat. Non erat in cunctis leggiadrior altra paësis, sola patri, matura viro, gratissima regno, quam non mortali generatam stirpe putabant 90 sed magis angelicam iurabant esse figuram. Altera Pallas erat sensu, Venus altera vultu, splendida donatrix, accommoda, larga vasallis, sed tanto brasata sui tamen igne Guidonis, quod nunquam potuit minimam accattare quietem; 95 ast erat ignarus tam caldi Guido furoris, et sine suspetto schenam voltabat amori, deque suo beffas semper sibi fecerat arcu. Interea pulchram giostram, similemque bagordo,

BALDI 50

rex in campagna fieri commandat aperta. 100 Bandus it attornum, lontanam phama brigatam chiamat et hanc frifolo fert omnibus ore novellam. Smesiat hirlandos, scocesos, atque britannos, deque Picardia multos, multosque baveros.

Passat in Italiam, ligures avisat, et omnes 105 insubres, et quos regio lombarda ragunat. Regniculi veniunt, toscani, gensque Romagnae, utraque Marca, umbri, romani, Puia, Labruzzum. Phama tirat cunctos, invitat phama gaiardos,

oreque trombisono per mundum portat avisum: IIO quod statuebatur bellissima giostra Pariso. Iste Parisus enim locus est, ubi sedia regis franzosi drizzata gerit per climata vantum non urbes habuisse pares ab origine Nini.

Est chiarus libris, at multo chiarior armis. 115 Gens ubi vel spadam menat, vel disputat utrum. Pars studiat Baccho, pars Marti, parsque Thomaso. Ergo quisque suam cupit hic mostrare prodezzam, gensque super cossas positis iam lancibus ibat.

Ibat ad ingentem diversa ex parte Parisum, 120 omnibus et bandis squadratim folla cavalcat. Apparent variae, velut est usanza, livreae, aut velut insegnat seu passio, sive legrezza. Mille marangones super amplam ligna piazzam

tampellant, chioccant, fabricantque insemma stecatum. 125 Trabacolas alzant ubi possit giostra videri. Iam vexilla super turres hastata volazzant, banderasque vagas super alta palatia ficcant, quisque suum drizzat pavionem, quisque trabaccam,

undique sollicitant, contradas undique spazzant, 130 undique tela parant faciuntque ferare cavallos. Morbezant, saltant, cifolos ac timpana chioccant, campanasque sonant in campanilibus altis. Nocte, die portas tenet ipse Parisus apertas

per quas continuans gensdarmae copia passat. 135

Tandem conveniunt omnes in tempore poco. Tota parisinos albergat Franza per agros. Immo todescorum populi, Spagnaeque brigata cuncta ruit, nec non italorum schiatta meorum.

Nunquam tanta potest mundo simul esse canaia,
quanta baronorum tenuit gens clara Parisum,
et maraveia fuit tantos guardare cavallos:
pallazzos implent, stallas, sporcasque tavernas,
ad tavolam guazzant, squaquarant, faciuntque pelizzas,
monzoiamque cridant, martellant, arma parecchiant.

Baldovina sui propter Guidonis amorem giornadam expectat, veluti sinagoga Mesiam. Cernere namque virum quantum bene conterat hastas optat, et arzones ut mandet mille vodatos.

Ipsa, puellari circum stipante brigata, nec non matronis centum centumque duchessis, altum ad balconem doro vestita brocato apparet mediis spalleribus atque tapetis. Omnis in illius vultum se vista piantat,

quem lacti et vino similatum nulla biacca, nullus adumbrabat falso rossore belettus. Ut nitidas inter stellas Diana coruscat, sic inter bellas comparuit illa putinas; per largum piazzae rutilantes gyrat ocellos,

osi charum possit Guidonem cernere casu.

Protinus ante illam volitans fraschetta Cupido ecce representat quem vult meschina baronem: ille venit, grossum montatus supra cavallum, nec mancus paret de forzis patre Rinaldo.

Quattuor ille facit, qua volgit redina, balzos villanus Spagnae, coelumque imbrattat arenis, ireque tres chioppas de calzis lassat in altum. Huic mantellus erat nigrior carbone stuato, piccola testa breves volteggiat semper orecchias, frontis et in medio facit illum stella galantum,

dente briam morsumque simul spumante biassat,

atque tenet nares boffando semper apertas.

Pectora mostazzo pulsat, scurtatur in uno groppetto, spatioque poco se totus adunat,

ac si per gucchiae vellet passare foramen.

Balzanus tribus est pedibus, curtissimus inter cossas fert caudam trepidans, cui tunda culatta est.

Ad modicum currit, galloppat, statque ritegnum.

Spallezat gradiens, gambasque bravosus inaspat.

180 Fornimenta illi radiant tota aurea stellae, aurum sunt staffae, aurum testera, moraiae, aurum sunt fibiae per avantum, perque dedetrum. Baldovina stupet, coquitur, velut ignis avampat, infelix oculos sensusque inficcat in illum.

Laudat amorosam fazzam, andamentaque bella, moieramque viro se tanto iungere bramat.
 Ille propinquabat tandem, centumque staferos ante habet, e raso covertos eque veluto.
 Iamque alzans vistam madamas voce salutat,

190 et Baldovinam simul improvistus adocchiat, atque incontratis occhis utrinque fogatis in trapolam cascat, scoccante Cupidine frizzam: cui tandem scaccus datus est ex tempore mattus. Hinc storditus abit, propriique ad tecta palazzi

195 tornat, et o quantam fert secum pectore doiam!
Smontat equum, cameramque intrat, lectoque butatur,
bisque quaterque manu sibi stesso pectora chioccat,
voceque planina lamentat talia dicens:

Deh quo, squerze puer, guidas? deh quanta ruinae
 damna parecchiantur capiti minitantia nostro?
 Infelix Guido, puer en tibi robbat honorem,
 quantum per giostras te acquistasse palesum est;
 teque bufalazzum per nares ille tirabit.
 Scilicet hinc sperem victor modo rumpere lanzas,
 atque veramenter tot fortes vincere Martes,

atque veramenter tot fortes vincere Martes, qui poltronitus putto sic vincor ab orbo. Ah miser, hanc foggiam brusoris amorza priusquam

ardeat, ut fornax omni mancante reparo, quem non brentarum stuvet milionus aquarum. Non tua schiatta quidem tanta est, cui filia regis unica vel picoli migolinam praestet amoris. Heu quae nam fazza est, heu qua me fronte ferivit! heu quibus orbavit novus hic basiliscus ochiadis! non mea, sed tota est ea nimphae culpa galantae: debebat voltare occhios parte altra ribaldos. 215 Nonne ribaldelli merito appellantur ocelli, sassinare hominem qui sic ad strada tapinum ardiscunt, plenumque retro lassare feritis? Hactenus indarnum mea contra pectora dardos ammollavit Amor, cordamque tiravit et arcum. 220 Sed modo se accorgens, quia nil puntura forabat pectus azalinum, tam saldum contra puellas, quam salda est contra colubrinas rocca Milani, de pharetra mortis ferrum mortale cavavit,

et mentis rapta est libertas tota diablo.

Nonne diavol Amor? nonne octo mille diavoi,
qui savios homines per tot facit ire pacias?

Nil fuit ad tantam nostra haec pancera feritam,
saepe licet steterit schioppetti salda balottae;

si pro contrasto montagnas Iuppiter illas, quas unam posuit super altram zurma gigantum, plantasset, demens oleum gittasset et opram. Talia dum pazzo cavalerius ore vanezat,

incipit armorum strepitus, tararanque tubarum,
namque ubi gens d'armae grossos pransere bocones
armatae saltant, quia tandem giostra comenzat.
Trombettae tararan frifolant, animantque gaiardos.
In stroppa nequeunt raspantes stare cavalli,
sbalanzant, nitrunt, sabiamque ad sydera mandant.
Pro tamburorum pom pom farironque tubarum,
vix homines possunt sibi respondere cridando.
Iamque ruunt, positis in resta denique lancis,

et centum sellae primo vodantur asaltu. Millibus hastarum feriuntur sydera pezzis, 245 unde cridor sonitans animantum pectora stigat. Cernere delectat regem spectacula tanta. giostraque successu procedere coepit alegro. Ille inter claros stabat guardare bagordum, cui toga de petris pretiosis texta relucet, 250 cui petenata doram gestat caviata coronam. Solus Guido iacet, solus solettus a casam, buttatus lecto giostrat se contra medemum. Senserat echisonas pulsata per aëra voces, unde stat insanus, dubiaque in mente vanezat: 255 nunc vult ire, vocans se stessum saepe codardum, nunc non ire gratando caput, capitisque travaios. Dumque sub et supra cordis pensiria buttat, en Sinibaldus adest, quo non sibi charior alter, in lectumque trovat compagnum stare malatum. 260 - Ouid facis? - inquit - ola, cur fles? o cosa novella! Guido, quid insolitam prodis mihi fronte gramezzam? me tibi rex mandat, bramosus noscere causam, cur sic indusias, cur non giostrare videris; cuncti te chiamant, te invitant, teque precantur, 265 ad giostramque vocant, quae nil te abscente galanta est, goffaque per mundum sine te reputabitur olim. Singultas ne etiam? poterisne tacere casonem tantarum, quas te video cruciare, doiarum? scis quid apud regem possim, quam stimer ab illo; 270 ergo si apud regem credis me posse coellum, quis tam sufficiens, ut ego, te solvere poenis? -Guido suspirans occhiadam volgit amico, atque facit veluti qui spandere stentat orinam, nam quando aut cruciat vesighae petra budellum, 275 aut quando nequeunt pissari grana renellae, confortat se se medico veniente pochettum. - O me - ait, - o prava super omnes sorte gitatum huc illuc miserum, nec adhuc fortuna satolla est! -

280 Sic cridat, et fido Sinibaldo cuncta palesat, dumque palesat agit centum de fronte colores, unde trahit rappas Sinibaldi fazza stupentis, ut maraveia solet, statque horam, nilque favellat. Vox tamen ut potuit tandem pulmone cavari, parlavit, tantamque illum streppare studebat

parlavit, tantamque illum streppare studebat extra bizarriam, rationis multa recordans. Verba prius formabat, ei monstrantia drittam atque viam tortam, centumque pericula vitae; transit ad exemplos dapossa mille notandos, bastantesque animam crudi tenerire Neronis.

bastantesque animam crudi tenerire Neronis.
 Mortaro sed pistat aquam Sinibaldus in uno,
 atque super ghiazzam scribit sub Apolline caldo.
 Deh, fratelle — inquit, — ne te ne temet amazza,
 ne scavezza tibi gambas, ne spezza colengum.

295 Est ubi tanta tui virtus? ubi phama gaiardi? est ubi grandilitas animi, qua diceris orbe campio iustitiae, lux guerrae, targa rasonis? Vis ne uno puncto totantas perdere cosas, quotantas nunquam acquistavit gloria Carli?

quippe governares totum maturiter orbem, et pateris quod te femnicula sola governet? o quam sporca tuo fitur vergogna decoro! lassa, precor, doiam hanc, proprioque retorna sapero; dum nova plaga tumet, ferro est taianda rasonis.

Ante oculos habeas miserae brusamina Troiae,
quae gregorum adeo mansit sfondrata batais,
cernere quod mezzum potuisset nemo quadrellum.
An ne cavallazzus fuit huius causa ruinae,
in cuius buso Capeletti ventre latebant?

ad cuius paniam caprarius ille cinoedus, ille Parisettus, gambas pegolatus et alas, ut solet osellus pegolarier arte civettae, tam bellam fecit provam bellamque fusaram ut derdana sui fuerit tempesta paësi.

Talibus urgebat socium Sinibaldus avisis, quando sotintravit rutilis ficcatus in armis alter Guidonis compagnus, nomine Francus, cui quoque rex iussit, videat quae indusia tanta.

Tunc potuit lecto vergogna levare baronem.

In pede saltatus vocat arma, feruntque famigli,
arma ferunt, inquam, celeres armantque patronum.
Inde sopravestis sbarrato picta leone
ponitur, et longo rutilans celata penazzo.

325 Stat super elmettum vecchiettus more cimeri, qui docet hunc mottum digito monstrante notatum: — Tempore nil currit velocius, annus ab hora quid differt? Infans cum nascitur ecce senescit. — Tunc super ingentem corserum balzat in armis,

nervosamque rapit virdo de robore lanzam.

Desdegnatus equi toccat sperone galonos,
seque repraesentans ubi lanzas guerra fracassat,
qua Baldovina est primam lanzavit ochiadam,
unde cupidineos plus ancum ingurgitat ignes,

utque illi placeat forzam quadruplicat illam, qua massella asini stravit tot millia Sanson. Stringit equum, raptimque volat, sbarramque trapassat, stansque pochettinum giostrae mirare travaium mollat item redenas, firmatque ad pectora lanzam,

340 polverulentus iter tridis confundit arenis, atque volans cursu facit omne tremare terenum. Ad primum fecit plantas ostendere coelo, post quem buttavit curvo de arzone secundum. Tertius it zosum, sabiamque culamine stampat.

Quartus se accordans cum altris descendit abassum. Invidiosus erat quintus, strammazzat et ipse.

Sextus equester erat, quem misit Guido pedestrem. Septimus in duro posuit sabione culattas.

Repperit octavus se iam smontasse cavallo.

350 Nonus bardellam gambis vodavit apertis. Sol risit quando decimo calcanea vidit.

Mox alios buttat numero seguitante per orden, deque sua memorat giostrando saepe madamma, quolibet hanc colpo summissa voce domandat. Rex piat ingentem, viso Guidone, stuporem, 355 atque ait: - Est Guido, francesae gloria gentis. Quam bene nostrorum meritos praesentat avorum, scilicet Orlandi magni, fortisque Rinaldi! non dubium palmam giostrae portabit acasam. -Baldovina etiam damisellis volta loquebat: 360 - Ni fallor, Guido est, ille ingens barro gaiardus, praecipitat sellis qui tam gaiarditer altros. O quam ille valens, o quam bene dirrigit hastam! cernitis ut velox corseri voltet habenas, quaque legiadria det bottas semper in elmos! -365 Talia finierat nec dum bocca illa, biancas ostendens risu perlas rubeosque coralos, ecce repentinus trombarum clangor orecchias percutit, ut fitur cum giostrae terminus instat. Restitit in medio sol solus Guido stecato, 370 qui victor guardat circum sembiante superbo. Non tamen est victor totus, sed victus amore fert bogas pedibus, collo, manibusque manettas. Rex it eum contra, omni compagnante senatu, quem Guido ut vidit corsero sbalzat ab alto, 375 viseramque alzans, faciem sudore colantem detegit, et regis basat de more ginocchium. Rex illum faciens iterum montare cavallum, ipse met e digito pretiosum cazzat anellum, cuius in auro ingens rutilat ceu stella rubinus, 380 Guidonemque illo victorem praemiat ut qui forsan erit propriam dignus sposare fiolam. Non tamen id pensat: sunt at praeludia nozzae,

Guido manum porgens bassata fronte recepit pulchra quidem, sed digna suis ea dona fadighis; dumque piat, curvus regis basat illico dextram.

nozzae infelicis quam brutta ruina sequetur.

Tunc sublime petunt coetu comitante palazzum, semper trombettis pifarisque sonantibus ante.

Sol maris interea stancus se tuffat inundis, lassaratque suo pregnam lusore sorellam.

Ponitur in puncto regalis coena debottum, quaque coquinales strepitescunt mille facendae, fumentosa patet muris portazza bisuntis, limina cui sporco semper brottamine gozzant.

limina cui sporco semper brottamine gozzant.

Intus arostiti, lessique tirantur odores
ad nasum, per quos sat aguzzat voia talentum.

Sunt ibi plus centum sguatari sub lege cogorum,
pars legnam portat, pars mozzat, parsque ministrat
sub calidis bronzis, caldaribus atque frisoris.

400 sub calidis bronzis, caldaribus atque frisoris.

Qui porcum scannat, qui slongat colla polastris,
qui cavat e panza trippas, dum scortigat alter,
qui mortos dispennat aqua buliente capones,
quique vedellinas testas cum pelle cosinat,

qui porcellettos vix porcae ventre racoltos unum post alium ficchis culamine nasis inspedat, nec non cavecchio inlardat aguzzo. Gambo lecatoriae cocus illic praesidet arti, dans operam studioque gulae, bibiaeque palati.

Huic uni cura est doctis arguire cadreghis, et dare praeceptum parasitis omne coquinae, interdumque super schenas menare canellam pistonemque iadae sguataris unctisque regazzis. Est qui copertos redeselli veste figatos

Voltat in argutis lardo cridante padellis.
Est qui mordenti zeladiam gingere spargit, imponitque illi peverum dulcemque canellam.
Unus anedrottos gialdo brottamine guazzat, moreque spagnolo teneras dat supra foiadas, unus de speto mira tirat arte fasanos, quos prius assaggiat digitis an rite coquuntur.

Quinque masinantes petrae, gremiique molarum, non requiant rapidis gyris andare datornum:

manduleus sapor hic, peverataque salsa colatur.

Pars cavat e furno grassa de carne guacettum,
pistaque de venetis striccat cynamoma sachettis.

Lixatos alius trat de caldare capones,
quos positos magni largo ventrone cadini
spargit aquae roseae guttis et zuccare trido,
hisque super mittit caricum brasamine testum.

Sed quid ego his longis pario fastidia zancis? coena parecchiatur qua morti surgere possent, cumque suis cassis ad culum linquere foppas. Interea crudis mensas coctisque salattis

en centum famuli caricant, centumque pagetti.
Corpora medesimo portant vestita colore,
scilicet angleso panno, velut aër, azurro,
unde bianchezant per azurras lilia vestes.
Ante, retro, et fianchis stringantur more todesco,

440 ut male comprendas ubi commissura ziponi.
Inchinos faciunt reverentos arte galanta;
voltantes praesti gambas huc semper et illuc.
Rex prior accubuit, tavolae loca prima tenendo,
inque caput mensae broccato fulsit in auro;

ad dextram regina manum veneranda sedebat, ad levam Guido sic rege iubente, sed ipsa Baldovina furens, puero quae ducitur orbo, orba ruit praeceps, nec macchiam curat honoris, iniussa et celerans Guidoni sedit apressum,

450 atque foco iunxit legnam meschina brusanti.

Maxima tum seguitat longo ordine squadra baronum;
quisque famatus erat cupidusque menare ganassas,
fecerat ipse labor giostrae smaltire budellas.

Cuncta super tavolam portant miro ordine paggi,

suscalchi magnos incedunt ante piattos,
apponuntque illos taciti, tacitosque regazzos
ire iubent, veluti bella est usanza fameiae
quae servit regi in coenis magnisque maestris.
Ergo nihil parlant, nisi sit parlare bisognus,

60

immo aliis rebus nemo strepitescit agendis, ni dent suscalchi paggis quandoque bufettos, dentque traversatis canibus gattisque pedadas. Trenta taiatores non cessant rumpere carnes, dismembrare ochas, vitulos, gialdosque capones,

BALDI

furcinulas ficcant in zalcizzonibus, atque smenuzzant rotulas gladio taliante frequentes.

Saepe bonos tamen hi robbant taliando bocones, atque caponorum pro se culamina servant.

Persuttos huc terra suos Labruzza recarat,

huc ve supressadas Napoli gentilis et offas Millanus croceas et quae salcizza bibones cogit franzosos crebras vacuare botecchias. Post mangiamentum lexi, succedere mandant suscalchi rostum, pernas, summata, fasanos,

caprettos, lepores et quidquid cazza rapinat, quidquid falconus, quidquid sparaverus adungiat, quidquid sbudellat branchis astorrus aguzzis.

His mandolarum niveos iunxere sapores, nec dapibus viridi mancavit salsa colore,

nec sugus cedri, nec acerbi musta naranci, nec quae per nasum mittit mostarda senapram. Ex amito demum tortae venere novello, et quas componunt vaccarum lacte soladas, et quod mangiamen patres dixere biancum.

Mox tortellorum varia de sorte cadini,
candidus occultat quos zuccarus atque canella.
Post epulas grassas, quibus usque ad guttura plenae
stant panzae, et zonas opus est lentare fianchis,
ad suscalcorum minimi signalia motti,

490 prestiter a famulis de mensa pacchia levatur. Succedit tazzarum ingens tunc copia longo ordine, quae argento et gemmis fabricantur et auro. Haec diversa ferunt confecta, decentia reges, mensa quibus largo fluxu caricata pigatur.

495 Morsellata, anices, pignoli, marzaque panis

adsunt, et centum confectio facta batais.

Gratior his cunctis tandem venit ostrica magnis vasibus effumans, cuncti cui gloria vini malvasia datur, patrum non absque savero,
qui dixere: — Ignem sic sic morzarier igne. —
Non ibi mancarunt quos striccat Somma racemi,
Somma decus Napolis, sed magnae crapula Romae.
Orphana montagna haec, sic vinum nomine gregum parturit, ut faciat per tressum andare brigatam.

Mangiaguerra simul, simul et vernaccia Voltae affuit et qua se bressana celatica vantat.

Hic quoque vigna locum Modenae tribiana secundum haud tenuit, nec non grassis perosina todeschis moscatella caput centum implevere chimaeris.

Hic mancum, Cesenna, tuae vindemia vallis abfuit et dulces quas Corsia pissat orinae. Tanta haec et plura his avantezata fiaschis vina redundabant, cunctis meliora bevandis.

Iamque comenzarant, fumo ascendente berettas,
sat male compositis briliam allentare parolis.
Auditur quoscumque loqui, nullosque tacere.
Hic zancae, chiachiarae, baiae, hic mille fusarae,
nullam prorsus habent redinam nullamque cavezzam,
ut solitum fieri post longae pocula coenae.

Hic cuncti genus est, ut diximus ante, paësi, propterea varias eructant vina parolas, ut tercentiloquas turris babelica linguas non magis audierit, cum coelo andare parabat. Hic itali Gallos similant, Gallique todescos,

525 tanta est materies devina, et forma botazzi.
Post ea cantores accedunt ante parecchi,
cantores quos terra parit fiamenga valentos:
hi simul erumpunt voces post vina trementes,
quas facilis tridat saldo cum pectore gorga.

530 Hae subito variis posuere silentia follis, omnia cheta manent, nec pes, nec scragna, nec altrum 62

trarumpit tam dulce quidem solamen orecchiae. Inde sonatores cifolorum quinque periti iam partes egere suas, tum denique magno cum strepitu pifari surgunt, et cantibus altis 535 per totum se se faciunt sentire Parisum, quos pifarizantes videas gonfiare ganassas, nec largos unquam stoppando fallere busos: discurrunt digitis huc illuc pectore saldo, tamque minutatim frifolatur musica linguis, 540 quod linguas ut erant octo cinquanta putares. His Baldovinae pectus fornacibus ardet, nec minus internis rostitur Guido budellis; quos vivandarum variarum sumptio, quosve beccheri et cyathi, Venus unde Cupidoque regnat, 545 quos, epulas inter, cantus, dulcesque lautti, arpicorda, lyrae, diversaque musica, lazzis attrapolant, brusantque intus, spoiantque rasone. Victor Amor centum pharetras vacuarat in illos, ut pars nulla suis in carnibus amplius esset, 550 qua dardos manigoldus Amor slanzare valeret. Iamque comenzabat modico spuntare lusoro stella Diana super roseum montata barozzum. Cantores, pifari, danzae, ballique fugaces heu fugiunt nunquam retro tornantibus horis. 555 Itur dormitum: sat plausum, satque cridatum est, suntque datae vestes buffonibus, aula vodatur, quisque suam repetit seu stufam, sive tavernam, in praedamque nigro traduntur corpora somno. Solus Guido furens, tanquam picigata tavano 560 vacca, ruit, drittumque nequit retinere caminum. Heu quia troppus amor savios mattescere cogit! ecquis erit tanti qui hunc prendere possit osellum? cui paniae nullae, cui trappola nulla repugnat. Caesar erat tam bravus homo, qui subdidit orbem, 565 at mulier scanfarda illum subiecit amori.

Alcides, validis qui spallis more pilastri

BALDI

cascatura susum tenuit solaria coeli,
foemineam soccam reiecta pelle leonis
570 induit, et mazzam posuit, fusumque piavit.
Fortem Sansonem, qui ungis spaccare solebat
dentatos porcos, tygres, magnosque leones,
tandem imbriagum vilis putanella tosavit.
En quoque Guido suum regisque refudat honorem:
575 auscultans tenerae qui blandimenta puellae
hanc rapit, et scampat castelli ponte calato,
fertque gravem somam praeclari schena fachini,
nec voluit duris unquam deponere spallis,
donec franzosos exirunt ambo paësos.

580 Sed iam nostra sitit, chiamatque Camoena bocalum, inchiostroque liber primus calamare vodavit.

## LIBER SECUNDUS

Phaebus ab oceani stallis grepiisque cavallos solverat, et menans scoriadam quippe datornum illos cogebat coeli sgombrare terenum, urbs levat, hesterno nec adhuc bene libera vino, sbadacchiant homines, stomacho stat crapula crudo; 5 quisque suas repetit, velut est bonusanza, facendas, librorum ad studium chiamat campana scolaros, cortesanus adit cortem, properante chinaea, causidicus tornat sassini ad iura palazzi, percurrens urbem medicus contemplat orinas, 10 scribere vadit adhuc macaronica verba nodarus, fornari furnos repetunt, fabrique fosinas, barberusque suos tornat mollare rasores. At rex ad gesiam vadit cum corte, suasque, dum tribus in saltis celebratur missa, pregheras 15 ad sanctos sanctasque facit pro seque suisque. Talibus expletis ibat, rursusque palazzum ire comenzabat, quando data trista novella est, sproveduta sibi qua nunquam tristior altra, de portante viam dulcem Guidone fiolam. 20 Protinus in marmor volta est sua fazza biancum, ut zoccusque manet, tanta est grandezza stuporis. Mens tamen ad semet quando smarrita redivit, quam sit poltronum, quam laidum cogitat actum unius ingrati nulla cagione vasalli. 25 Ergo iras colerasque ciet pensatio culpae,

doiaque cordis erat vindictae facta voluntas. Principio armatas celer expedit octo catervas, ad passos portusque volent, finesque viarum. Inde spaventosos bandos, cridasque per urbes, 30 per castella, pagos, villas, Franzamque per omnem commandat fieri, quibus omnis territa gens est, stopinosque cagant multi Guidonis amici. Omne sed altandem studium, labor omnis, et omnis cura, fit indarnum; redeunt, ut fertur, habentes 35 in saccum pivam, quia nusquam Guido catatur. Dicere non opus est quantum rex ipse cadenam rodit, et a digitis streppat cum dentibus ungias. Mandat in Italiam varia sub fraude spiones, per gelidasque urbes Alemagnae, perque polaccos, 40 perque Ongariae populos, per denique Spagnam, anglesasque iubet passim rugare masones; sed vacui ad regem tornant finaliter omnes, quo desperatus se se ammazzare volebat, seu scannare gulam ferro, seu rumpere lazzo. 45 Ast infelices fortuna guidabat amantes. subque sua socca dignata est ferre covertos. Iam superant Alpes, nulla stracchedine victi, nam labor est nullus qui durum stanchet amorem. Felicem Italiae veniunt intrare paësum, 50 sed male vestiti, strazzis apposta piatis, ne spio meschinos spionaret et ipse virorum crudus amazzator, positam pro acquirere taiam, taiam, quae septem scudorum millia constat. Ibat in auratis modo Baldovina letichis, 55 inter contessas, marchesas atque duchessas; nunc vero tapinella pedes per saxa tenellos schiappat, habens iam iam tenero sub calce vesigas. In lombardorum tandem venere pianum: passant Milanum, Parmam, camposque resanos, 60 et cortesam urbem, quae Mantua dicitur, intrant,

Mantua mantois quondam fabricata diablis,

tunc ea languebat sub iniquo pressa tyranno, nomine Gaioffo poltrona e gente cagato.

Qua fuit ingressus, porta est quae porta Leonae dicitur, hancve novam tunc tunc et alhora locabat Sordellus, princeps Goiti, Voltaeque baronus, quique Caprianae teritoria magna tenebat.

Ipse duellorum palmas, pretiosque stecati mille guadagnarat per Gallos, perque todescos, perque hispanorum terras, perque omnia tandem regna tyrannorum, de Rheno ad sceptra Sophini.

Sed modo sub grandi multorum fasce dierum scit dare conseios tantum, spadone relicto.

75

80

95

Vix erat intratus povera cum coniuge Guido, Sordellum cernit membruto corpore stantem ante fores proprii surgentis ad astra palazzi, quo nunc albergat veteris fameia Gregnani. Protinus agnovit socium, quondamque batais compagnum contra turcos gentemque mororum; se nondimenum subito dislongat ab illo, fronteque chinata, quo sancti porta Georgi menat, afrettando sgombrat, deque urbe recedit. Non procul unius spacium fecere miari, ingentem retrovant villam fortasse Cataio.

ingentem retrovant villam, fortasse Cataio grandilitate parem, nummis trafighisque Milano, quae, quia citra Padum situatur, dicta Cipada est. Illa suos propter paladinos toccat olympum, traversatque orbem, callatque ad regna diabli.

Sed tamen, hinc quamvis exissent mille valentes,

Sed tamen, hinc quamvis exissent mille valentes, sive bisognasset gattam piliare stecati, sive cavallastros combattere sive pedastros, villa Cipada fuit semper dotata ribaldis, et velut urbs omnis certis de rebus abundat, sic Cipada suos sparpagnat ubique tesoros.

Dat multam lanam pegoris Verona tosatis, montibus ex altis evangat Brixia ferrum, bergamasca viros generat montagna gosutos,

de porris saturat verzisque Pavia Milanum, implet formaio cunctos Piasenza paësos, 100 Parma facit grossas scocias grossosque melones, trottant resano cuncti sperone cavalli, Mantua brettaros fangoso bulbare pascit, si mangiare cupis fasolos vade Cremonam, vade Cremam si vis denaros spendere falsos, ingrassat Bologna boves, Ferraria gambas, non modenesus erit cui non fantastica testa, quot moschae in Puia tot habet Vegnesia barcas, mille stryas brusat regio Piamonta quotannis, villanos generat tellus padoana diablos, saltantes generat bellax Vincentia gattos, congruit ad forcam plus quam chiozottus ad orzam, antiquas Ravenna casas habet atque muraias, innumerosque salat per mundum Cervia porcos, sulphure non pocum facis, o Caesena, guadagnum, 115 nulla faventinas vincit pictura scudellas, dat mioramentos vallis Commacchia salatos, intra ceretanos portat Florentia vantum, non nisi leccardos vestigat Roma bocones, quantos per Napolim fallitos cerno barones, tantos huic famulos dat ladra Calabria ladros, Gennua dum generat testas commater aguzzat, semper formosas produxit Senna puellas, Millanus tich toch resonat cantone sub omni, dum ferrant stringas, faciuntque foramina gucchis; qui ponunt scarpis punctos, sparamenta zavattis, quive casas cuppis coprunt spazzantve caminos, vel sunt commaschi vel sunt de plebe Novarae.

At nostra haeroico cantanda Cipada stivallo,
semper abundavit ricca de merce giotonum.
Huc igitur fortuna inopes guidavit amantes:
non tamen in similes voluit conducere ladros,
imo quod introitu primo catavere tezottum
stanza fuit Berti, si vera est phama, Panadae.

- Hic Bertus villanus erat, natusque cuchino, sed tam cortesus, tam gaius, tamque tilatus, ut neque cortesus, neque gaius, nec ve tilatus alter erat sic sic, quamvis citadinus in urbe. Non habuit donnam, nec habet, nec habere talentat,
- ne pellens capiti moscas in cornibus urtet, atque bisognet ei sub cauda ferre tavanum, qui nimium stimulans faciat sibi rumpere collum. Delitiae, gioiaeque suae, sua gaudia tantum, hortus erat, pegoraeque novem, septemque caprettae,
- unica vacca, asinus, porcellus, gatta, galinae.

  Hic sua dependet substantia tota lavoris,
  qua se, qua ve bonos compagnos, qua ve brigantes,
  atque viandantes vultu carezzat alegro.

Guido videns solem iam strapozzare sotacquam,
ranisonisque suos carros logare canellis,
confortat se met parlans: — Vergogna petendi
albergum gratis guanzas rossedine pingit.
Sed minor almancum doia est, dum scampat Apollo,
dumque hanc vergognam tenebrarum mascara coprit.

- Sic ait et murum textum melegazzibus intrat, qui corticellam cingit formatque theatrum.

  En mastinus abit contra, bau bauque frequentat.
  Bertus more suo casulae chiavaverat ussum, vix audit baiare canem, penetralibus exit,
- 160 cucchiarumque tenet dextra, lumenque sinistra, namque suae coenae schiumabat alhora menestram.

   Nunquid ait vultis mecum alozare staseram? huc intrate, precor, mea sunt communia genti. Sic parlans intro menat, portamque restangat,
- scannellosque duos tripedes acconzat ad ignem, in quibus assentare facit stracchedine plenos.

  Pro tune pauca loquit, quia pro tune pauca loquendi tempus adest, seu quum famet hospes, sive sbadaiat; imo suos inter mottos ita dire solebat:
- 170 Mangia quando fames, dormi quando ore sbadachias,

post saturam panzam poteris mihi dire parolas, post saturos oculos lassa me stendere pellem; quae praecepta suis asini posuere statutis. Ergo velut mutus Bertus mangianda procazzat, ut tribus almancum personis coena paretur. 175 Pendula sub basso stabat cistella solaro fixa travicelli chiodo, piat unde biancos sex ovos, quorum modo tres gallina cacarat. Tres mandat cineri facto sudore bibendos, tres parat exiguam propter fabricare fritaiam. 180 Inde abit et picolae schiavat secreta credenzae, cui facit aguaitum semper cantone latenti gatta lecatorio praedam factura cadino. Inde quoque alcunos seu streggios, sive varones pisciculos brancat, quos streggios, quosque varones 185 Mintius intornum mantoanae parturit urbi. Attamen, ut referunt annalia magna Cipadae, non Bertus streggios, non Bertus alhora varones, sed scardovellas numero bis quinque recepit, cum quibus et meschiat captos boccone ranocchios. 190 Baldovina videns tantas male posse facendas insimul expedier Berto, nisi porgat aiutum, ut semper cortesa fuit se tollit ab igne, totaque gentilis, non sdegnosetta refugit prendere pescettos, subadocchians laeta Guidonem, 195 ac si solo illi parlaret talia nutu: - En ego, quae regis sum filia, qualia tracto! -Disguantat niveasque manus, smanicatque biancos ac teretes brazzos, cortellum prendit, et illos 200 disquamans pisces purgamina gittat, et illis trat pellem ranis apparens trare braghessas. Non potuit Guido non risu prendere festam, cernens quanto animo mulier clarissima iam iam vult contra sortem cor semper habere zoiosum. Ipse levans etiam scanno se mostrat alegrum,

cunctaque rammarichi ponens fastidia magni,

se parat impresis faciendis ordine coenae.

Colligit imprimis alcunos perque dedentrum festucos terrae diffusos, perque deforam:

tales sub nigro cacabi culamine steccos rastellat, pinguesque facit saltare panizzas; ne tamen indarnum tantus simul ignis avampet admovet ad flammam poca satis arte padellam, boientumque oleum pro assando pisce parecchiat.

Baldovina virum submisse guardat et omni libera cordoio prorrumpit in omnia risu plena cachinnisono, retinens vix pectore milzam, tantum namque hominem contemplat, quam sit ineptus ille coquinalem manibus manegiare padellam;

quem, nolendo etiam, fumus, bruttura camini, ipse focus scottans peccata piangere cogit.

Nunc frontem, nunc crura manu, nunc detinet occhios, frontem namque sugat troppum quae scolat ob ignem, gambas namque tegit troppo quae ardore coquuntur,

occhios namque fregat troppus quos fumus anegat, quin etiam nasum fazzolo saepe colantem moccat, et urgetur virdam maledicere legnam. Illa magis ridens multum capit inde solazzum. Quem risum advertens has dixit Guido parolas:

— Tres cosas prudens Socrates mundo esse provabat, quae cazzant hominem, faciuntque uscire decasam, scilicet ignis edax, fumusque, uxorque cativa. — Baldovina statim respondet: — Non tamen heus tu, non tamen hanc ipsam curas deponere brigam.

Talia dum laetis solegismant saepe cachinnis,
dantque levantque simul factos sine dente botones,
Bertus alegratur, parvumque approximat igni
quadrupedem zoccum, quem descum turba domandat.
Sternit eum quadam canevi stuppaeque tovaia,
quam foggiam telae chiamat Cipada trilisum.

Bissolus, unguentum rognae qui acceperat olim, sistitur in medio tavolae de more salini.

72 BALDI

Pro candelerio dat rava busata lusorem, cui semusta brusat sefo candela colante.

- Iamque salatinam variis meschiaverat herbis, datque salem supra, dat acetum, datque pochinas de fiasco guttas olei quod aposta reservat, ut sit honorevolas tantum pro ornare salattas. Non lontanus abest lectus, cui butta propinqua est,
- butta boni vini quae nescit toxica muffae,
  hanc spinat et plenum largo ventrone bocalum
  imponit mensis, ac ne tovaia ritondas
  contrahat a vino macchias rossedinis, oque,
  fundellum scatolae scusat fundella caraffae.
- 255 Postea cum nucibus panem, tenerumque casettum apponit, dicens: In punctum mensa tiratur.

  Barca tenet portum, licet hic iam ponere remos, prendere cucchiaros; quo dicto saltat et unam protinus arrecat secchiam, qua quisque lavatur, assugantque manus retis squarzone vetusti.

Scazzatis tandem curis ad mille diablos, ternaro in numero discumbitur, omnia risu, omnia plena ioco. Raptim mangiata salatta est, mox bibitur vini signenta scudella per unum,

- 265 nam quid commodius, quam post elementa salattae spumantis gotti stellis mostrare culamen?

  His desfantatis primo certamine, guastant cuncta valenthomines per longum perque traversum.

  Illico vanescunt tribus in sorbottibus ova,
- 270 arripiuntque fugam panizzarum octo scudellae, mox scardovarum caedes truculenta secuta est, una nec in vacuo restavit sola piatto, quae genus almancum renovet, prolisque somenzam. Dumque ad fritadam passuto ventre reducti,
- gallonis lentant stringas, duplicantque parolas,
   Bertus amorevola sic tandem voce comenzat:
   Quotquot habet vester Bertus Pannada, recatur ecce voluntati sociorum nempe bonorum.

Regibus incago, papis, rubeisque capellis,
dummodo fortificas mangiem cum pace scalognas,
deque meis possim compagnos pascere capris.
Nescio qui sitis, quove itis, qua ve rivatis
istius ad nostrae teritoria magna Cipadae,
nec volo vel minimas aliorum scire facendas.

Nondimenum habitus, facies, parlatio linguae, scilicet « oy, tam bien, ma foy », similesque parolae esse foresteros signant, straniamque brigatam.

Qua re si vobis nulla est substantia robbae, non casa, non fundus, non ars, non ulla botega,

sed tantum fortuna dedit vos esse ramingos,
esse viandantes peregrinos atque pecentes,
robbam quam teneo vestra est, hic vivite mecum.
Bos, asinusque tribus nullo discrimine agetur.
Qui mangiare cupit mangiet, qui mungere mungat.

Sunt mihi grassarum terrarum quinque biolchae, de quibus ognannum varios accoio recoltos, navones, ravas, verzasque, cucumera, zuccas, porra, favam frescam, remolazzos, aya, civollas. Multa super tuttum melonorum copia grandem

dat mihi guadagnum, dat vaccaque, datque somarus.

Haec ad commandum vestri sunt omnia Berti,
imo ad commandum, fallanti parcite linguae,
sunt compagnorum, velut est drittura, bonorum.

Sunt inter gentes mundi sex mille miara

voiarum speties. Alter, cui robba pochina est, quotquot habet commune facit, medioque reponit; alter avarazzus, Medici cui rendita Cosmi, cui ducatorum Augustini copia Ghisi, non tantum nil dat, nil spendit, cuncta sparagnat,

sed miser et stiticus quae sunt aliena rapinat.

Si rex, si princeps, si dux, si papa fuissem,
quem contentum animi, quam pacem, quemve ripossum,
maiorem quam nunc habeo, fortuna dedisset?

O menchionem hominem, qui turcos, quique sofinos,

74 BALDI

| 315 | atque pretianes, soldanos, barbaquesoros,             |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | qui papas, reges, ducas, similesque gazanos,          |
|     | in mundo reputat plus alegros, plusque zoiosos        |
|     | quam me, quamque meos, quam vos vestrosque pitocchos! |
|     | Solum mangio quidem maiori pace codaium,              |
| 320 | quam papae ac alii magnates mille guacettos,          |
| 0   | vosque plus assaium assetata mente cibatis            |
|     | pane pitocato ventrem, bibitisque mioro               |
|     | gustu fundaias vinorum mille per ussos,               |
|     | quam qui cum giazza maiori tempore caldi              |
| 325 | optima tracannant sub rosso vina capello.             |
| 323 | Sic cagasanguis eos scannet, sic cancar amazzet,      |
|     | ni cruciet miseros semper cagarella paurae,           |
|     | atque masinato dubitent diamante moriri,              |
|     | nec sit eis tempus mulas intrare spacatas.            |
| 220 |                                                       |
| 330 | Credite, contentum mihi si conceditis istum,          |
|     | ut te per fratrem godam, te perque sorellam,          |
|     | non est contentus contento dulcior isto.              |
|     | Obstuperant dudum Guidonis corda tamagnam             |
|     | cortesiam hominis. Tum credit apena quod audit,       |
| 335 | et tenet haud unquam Bertum nascisse vilano.          |
|     | Sed quid agat pensat, grattat pensiria zucchae,       |
|     | nam sua si tantas renuit vergogna profertas           |
|     | quo se posse suum cariazzum ducere credit?            |
|     | Baldovina quidem cariazzi more tiratur,               |
| 340 | non solum quod sit longo straccanda viaggio,          |
|     | sed pregnans dudum facta est gran soma bagaio.        |
|     | Si piat invitum, quae poltronigia maior,              |
|     | quae nigrior macchia est, aut quo sguranda savono,    |
|     | ut primus Franzae barro, capitanus honorum            |
| 345 | gloria tantorum, quo non paladinior alter,            |
|     | pro stocco zappam, pro mazza prendat aratrum?         |
|     | Ergo ragionevolo dum crollat cuncta crevello,         |
|     | et phantasias huc plures voltat et illuc,             |

quod potius visum est, quod honestius illico brancat,

350 atque tenet cerebro firmum nec vadere lassat.

Ipse ad circandos solus vult ire paësos, donec vel guerra patriam vel pace guadagnet, quam regat et stabili firmet sibi regna governo; tum Baldovinam, regali sanguine cretam, seu marchesanam faciat, seu iure duchessam. 355 Ergo ubi per mezam risposta quieverat horam, sic Guido principiat: - Confundor, Berte, daverum, nec scio destrezzam meritis retrovare parolis, quae tibi demonstrent almancum quanta voluntas 360 sit mihi pagandi pro tantis debita mertis. Nos en guarda, precor, quam scalzos, quamque frapatos quales nunc cernis, tales depinge, nec altrum terrenum pensare velis nos prorsus habere, quam quod ataccatum scarpis gestamus eundo. Tu tamen avanzans quantos natura benignos, 365 cortesosque facit, portansque a ventre parentis tam gentilezzam quam povertatis amorem, nos poveros miserosque simul, nos absque quatrino, absque bagatino, morituros dente pedocchi, pane, vino socias, disfammas, omnia donas, 370 nosque saporito suades sermone voiamus personae, robbaeque tuae remanere patrones. Dii tibi, si guardant praestantes ulla pitocchis commoda, pro nobis poverellis munera donent. Dum polus intornum coeli menat octo solaros, 375 dumque suo Titan mundum fulgore lusentat, impregnans stellas, impregnans luce sorellam, dum mare sgollaias tantarum sorbet aquarum, atque undis tangit lunae tallhora carettam, semper erit Berti chiarissima fama Panadae. 380 Qua propter nunc iuro tibi, per quanta pitocchi frusta pitocarunt panis, quibus omnia nostra regna manent, sic sic nos Bertum posse Panadam smenticare unquam, veluti sol smenticat ipse pandere giornificos nobis damatina cavallos. 385

Dixerat et surgens teneras cum coniuge plumas

390

395

400

405

occupat. Ipse autem petit alti strata fenili
Bertus, et in schena bocchis iam ronfat apertis.
Ecce propinquabat giornus, lusorque matinae,
cantaratque cu cu gallus, gallinaque che che,
Guido levat strato, vestitur, moxque tenellis
uxorem abbrazzat lachrimis, Bertoque pregheris
commendat multis, donec Deo dante ritornet.
Vult, ait, ex voto Christi visitare sepulchrum.
Dixit, et assumpta tabula, bordone, capello
se viat et casulae portas uscirat apena,
Baldovina cadit nimio giadiata dolore,
smortaque deveniens animam gittare videtur.
Cui Bertus slazzatque sinum, spruzzatque visaggium
praticus et vivam tornat, sensimque gramezzam
placat amichevolis monitis, nec ad eius orecchias

mille parolinas zucaratas fundere cessat.

Baldovina iacens lecto ringratiat illum,
mox pregat et supplex orat ne deneget unam
solam gratiolam, proprium si curet honorem:
scilicet uxoret se se, nec sdegnet anellum,
nam quae sposanda est, vel sit vilanella Cipadae,
vel brettara Firae, vel borghesana Predellae,
(dummodo sporca suas teneant sibi Smorbia vaccas)
illa erit amborum requies et dulce levamen,

410 illa erit amborum requies et dulce levamen, scilicet alterius coniux paritura fiolos, alterius cugnata, nec id magagnat honorem.

Non splacuere viro damigellae verba pudicae, annuit et se se faciturum cuncta spopondit.

At mercantiam talem imbarcare volenti est opus ut giornos almancum pratichet octo, materies illa est nisi non pesanda bilanzis, atque repossato senno pedibusque piombi. Gatta fretosa parit tisichettos saepe gatellos.

420 Ipsa stet addasium cameris ascosa fratantum, donec tolta bono conseio sposa menetur, nam neque de illorum numero vult esse capronum, qui cercant magnas patefacto gutture dotes ingiottire magis, quam sposae nosse maneram, et nullum faciunt contum, stimantque nientum aut sibi diavolam nodo agroppare iugali, quae strepitans mandet totam sotosora fameiam, aut velut Actaeon cornutum ferre cimerum, dummodo pregna sibi Bocadori tasca vodetur.

Dixit et a stalla pegoras simul atque caprettas,
porchettumque, asinumque simul, vaccamque Chiarinam
desligat et branco per pascola ducit in uno.
Baldovina casam remanet soletta, nec imbrem
acquetare potest oculorum, abeunte marito.

Pensorosa manu guanzam sustentat et ecce, ecce repentinae sua brancant viscera doiae, namque novo partu miseram fiolare bisognat.

Argutos meschina foras mandare cridores cogitur, ac ne sit compresa in pectore calcat

440 spicula quae nondum natus tirat undique Baldus.

Tantum invita fremit, nunc ve uno saepe fianco,
nunc altro se se (visu miserabile) voltat.

Non commater adest, solitum quae porgat aiuttum,
ancillas, servasque vocat, quibus ante solebat

445 commandare, velut commandat filia regis, at vocat indarnum, quia tantum gatta valebat respondere gnao sed non donare socorsum. Non sine iure tamen multo stimulatur afanno, unica dum nascit de se possanza baronum.

Omne, quod egregium aut lettris aut Marte futurum, non facili partu matris de ventre cavatur, fitque faticoso cruciatu praeter usanzam.

Nascitur hic robur finaliter omne prodezzae, flosque gaiardiae, Baldus, fulmenque bataiae, ius spadae, targhaeque vigor, per tela, per ipsa

bella fracassator lanzarum, faxque, brusorque, diraque in adversis veluti bombarda catervis.

Nec montis durezza quidem, nec azale, nec ingens

bastio, nec grossae fortis trinzera muraiae,

stare sui poterunt martello salda valoris.

Nascitur hic Baldus nullo commatris aiutto,
nec, veluti infantes, minimum dedit ore cridorem.

Baldovina licet sit membris tota movestis,
sicut zerla vetus, discinctis undique circhis,

se levat et baculo succurrens passibus aegris scaldat aquam, puerumque lavat, strazzisque revolvit. Inde redit lecto, requiat, lactatque fiolum, saepe basat, matrisque nequit satiare talentum suggere nunc occhios, nunc frontem, nunc ve bochinam.

470 Ille nihil plorat, sed vultu grignat alegro, dumque loqui sforzat, non supplet debilis ancum lingua voluntati, nec tata et mamma, nec ipsam barbottat pappam, licet huic cognitio rerum multa sit, et modico puero nova stella benigna.

Laetus in hoc medio sentitur iungere Bertus, saepeque cum cifolis cantuque guidare caprettas, quas simul ad ripas Menzi laghique cimossam ante beveratas in stallae pergama chiavat.

Mox tezam ingrediens, zoiosa fronte salutat sic illam: — Quid fit? bonadies, hora bibendi? —

quo dicto crevisse sibi videt ecce fameiam.

— O — ait, — incipiunt bene res succedere nostrae.

Tu tibi commater? tibi tu fantesca fuisti?

est ne puer maschius? tu rides? est ne puella? —

485 Illa refert oculis bassis rubeoque colore:

— Masculus est mihi natus, quem tu nosce nepotem. —
Bertus ait: — Tibi sum fratellus, barba fiolo,
at tibi pro nunc sim commater, baila putino. —
Dixerat et lotis manibus laetamine sporchis

se viat ad stallam, de qua per cornua capram retro tirat, gambasque iubens slargare dedretum, distesas mungit borsas, coppamque novello complet lacte novam, qua frustum panis afettat, dumque simul niveo maseratur suppa liquore,

ova coquit, vix nunc de caldis tolta nieris.

Inde paiolatam reficit, venasque reimplet sanguine vodatas, forzamque per ossa retornat.

Iamque sit assaium peradessum, ponite pivam, ponite sordinam, Musae, repiate fiascum.

Si caput est siccum, capiti date pocula sicco.



## LIBER TERTIUS

Baldus ab intrighis fassarum denique brazzos traxerat, et bindas circum sgroppaverat omnes, qui matrem mamma, qui Bertum tata domandat; iamque fugit, nullaque guisa vult discere normam andandi aut lapsu carioli aut matris aiuto. 5 Ipse medesmus abit, perque hinc perque inde caminat, sed male firmatis dum sforzat currere gambis, dumque volare viam spennatus bramat osellus, saepe cadit, bullasque cadens in fronte reportat, maccatosque oculos opus est smaltare biacca. 10 Non tamen hunc videas vel parvam mittere goltis lachrymulam, quamvis pavimentum sanguine bagnet, quin levat, inque pedes iterum rizzatus arancat. Invenit ipse sibi nullo insegnante cavallum, seu sit harundo busa, seu sit bacchetta salicti, 15 seu, quam turba vocat, melegazzum, cannula melghae cursitat huc illuc diavolettus, sistere nescit. Non amat in gheda matris, non supra ginocchios ninari, sed amat sibi tantum cingere steccum pro stocco, lancaeque instar drizzare canellum. 20 Iamque, ut cunque sapit, mandrittos, manque roversos, fendentes, punctas, colposque exercitat omnes. Persequitur muscas, homines quas fingit et hostes, persequiturque super muros sub sole lusertas, sentit ac ingentem contentum cernere mozzas 25 illarum caudas tam longo tempore vivas blasphemare patrem matremque, ut fabula vulgi est. Sex habet ille annos, bis sex tamen inquit habere

82 BALDI

quisquis fortezzam, quisquis consyderat ossos tam bene membrutos, personam tam bene grossam. 30 Huic spallas giostris, huic gambas saltibus aptas Mars dedit, huic equitisque omnem, peditisque fatezzam. Nunc spronans cannam, cannam quoque curvus arestat, quam spezzat muro, ficcat ve in ventre paiari; nunc baculum, qui nuper erat corserus, aferrat, 35 et piccam simulans gattamque canemque travaiat. Ouid narrem vel quae, vel quanta sit aspera pellis corporis? aut cortex adversus temporis iras? Non illum pioggiae, tempesta, borascaque venti, non illum freddaeque nives, solesque brusantes, 40 tam straccare queunt, ut possit stare mezhoram. Dormit ut imbattit se se, dormitque pochinum vel sub porticulo tezae, vel nocte sub ipso tegmine stellarum, et raro cum matre riposat. Hanc soians quandoque stigat, robbat ve conocchiam 45 datque focum stuppae, proprium nec ad utile pensat, nam filat nato mater poverella camisas. Non huic pluma magis gradat, quam terra iacenti; obdurat saxis costas, polpasque tenellas cambiat in duros substrato marmore nervos. 50 Bertus desperat, quae desperatio risu mixta godit, quod non calzarum trenta boteghae, milleque scarparum valeant supplere putino. Autumnus, primavera, aestas, invernus ab ipso non plus guardatur, quam si sit petra vel arbor. 55 Quum famet ingoiat quidquid sors mandat inanzum, seu coctum seu non, seu carnem sive cipollam, giandas, fragra, nuces, castagnas, nespola, moras, poma, peterlengas, spinbozzos, grataque culos 60 devorat, ut struzzi stomaco padiret azalum. Quod bibit, aut bugni liquor est, aqua mortaque fossi,

Duxerat uxorem Bertus de nomine Dinam, quae Zambellum habuit subito impregnata fiolum.

aut, velut incappat, vinum vel dulce vel asprum.

- Post tamen hunc partum, nondum finiverat annum, quod Baldovinae veluti cugnata dolorem attulit ingentem, quoniam infirmata morivit.

  Sic Bertus mansit senza, quem Baldus habebat pro patre, proque suo Zambellum fratre tenebat.
- 70 Huic quandoque iubet post vaccam, postque caprettas ire simul Bertus, villae simul intimat usum; at similes non vult Baldi genitura facendas, non it post capras, non villae agradat usanzam, imo bianoream damatina caminat ad urbem,
- quae sibi tam placet, ut semper versetur in illa.
  Saepe domum solus facto iam vespere tornat,
  sed ruptum caput et schincas quandoque reportat.
  Ipse cativellus, velut est puerilis usanza,
  nunc ve bataiolas saxorum, nunc ve baruffas
- pugnorum faciens, primo aspirabat honori, ambibatque oculis primum se ostendere cunctis. Nec pensare velis quod pugnans ultimus esset, sed bravus ante alios puerili voce cridabat, et centum petras volta reparabat in una,
- 85 et centum testas densos spezzabat in hostes.
  Baldovina tamen cartam comprarat et illam
  letrarum tolam supra quam disceret « a, b ».
  Unde scholam Baldus nisi non spontaneus ibat,
  nam quis erat tanti, seu mater, sive pedantus,
- qui tam terribilem posset sforzare putinum?

  Ipse tribus sic sic profectum fecerat annis,
  ut quoscumque libros legeret, nostrique Maronis
  terribiles guerras fertur recitasse magistro.

  At mox Orlandi nasare volumina coepit,
- non deponentum vacat ultra ediscere normas, non speties, numeros, non casus atque figuras, non Doctrinalis versamina tradere menti, non hinc, non illinc, non hoc, non illoc et altras mille pedantorum baias, totidemque fusaras.
- 100 Fecit de cuius Donati, deque Perotto

125

130

135

scartozzos ac sub prunis salcizza cosivit. Orlandi tantum gradant, et gesta Rinaldi, namque animum guerris faciebat talibus altum. Legerat Ancroiam, Tribisondam, facta Danesi, Antonnaeque Boyum, Antiforra, Realia Franzae, 105 innamoramentum Carlonis, et Asperamontem, Spagnam, Altobellum, Morgantis bella gigantis, Meschinique provas, et qui Cavalerius Orsae dicitur, et nulla cecinit qui laude Leandram. Vidit ut Angelicam sapiens Orlandus amavit, OII utque caminavit nudo cum corpore mattus, utque retro mortam tirabat ubique cavallam, utque asinum legnis caricatum calce ferivit, illeque per coelum veluti cornacchia volavit. Baldus in his factis nimium stigatur ad arma, 115 sed tantum quod sit picolettus corpore tristat. Attamen armiculam portat gallone tacatam, qua facit ad signum molesinos stare bravazzos. Terribilis nunquam quid sit scoriada provabat, spezzabatque libris tavolas, testasque pedantis. 120

Est quasi communis totas usanza per urbes ut contrari agitent saxorum bella citelli, unde simultates majorum saepe comenzant. Non unquam vidi tantas ex arbore giandas sbattere villanum seu virga, sive tracagno, dum velit ingordum porcorum pascere brancum, quantas sub coelo video stridescere petras cum pueri certant densi, giornique lusorem obscurant, non tam lapidum quam turbine vocum, et magis atque magis Stephanus tempestat ab alto. Hic se se, ut dixi, retrovat spessissime Baldus, anteque compagnos se semper cazzat avantum, et facit e fromba tundos resonare giarones. Ipse quidem causa est alzato pulvere solus coelum obscurandi, dumque hostes, dumque nemigos fulmine sgomentat, rumpit, day dayque frequentat,

imbolditque suos et corda in pectora tornat. Sed velut accascat capitano saepe valento, rumpitur in testa, sed se minus ille retirat,

- imo piat visto maiores sanguine forzas; quove magis teritur piper hoc, magis halat odorem: quove magis premitur palma haec, magis alta levatur. Vult potius denso petrarum monte copriri, quam turpi dare terga fugae, dicique codardus.
- Ergo casam quandoque pluens de sanguine tornat, atque caristiam gallinis ponit ob ova, quorum pars medicat testam, pars altera ventrem, haec saldat plagas, panzae domat illa talentum. At matris turbatur amor, desperat et inquit:
- Mi fili, mi nate, rogo, quid rumpere tantum te facis? ah per amore dei, sta, desine petras,
   lassa bataiolas, quoniam tua fazza diabli est. —
   Vultis Baldus ait quod ego mihi dicere lassem bastardum, mulum, sguatarumque, fiumque putanae?
- est ne hoc oltraggio peius? vos, mater, adunque, tam curate pocum nostrae decus omne casadae?

  Me vantare volo, non tam simul esse gaiardum, quam quod basto simul totam magnare coradam
- his, qui bastardum me chiamant, vosque putanam.

  An beccus pater est Bertus, pro cuius honore decrevi centum penitus dimittere vitas?

  Cedite, mamma, precor, quid giovat plangere tantum? cedite, me lapidum crebram instigare bataiam,
- 165 ut maiora feram posthac animositer arma.

  Quotquot ego azzaffo pueros, tot butto roversos,
  nulla quibus nec forza valet, nec regula scrimae.

  Tum me quisque vocat paladinum, meque gigantem,
  namque guereggiandi me nullus in arte pareggiat.
- Primior ante alios saxorum millia scanso.

  Attamen en, mater, sum sanus, sumque gaiardus, non mancant homines qui me, dum praeparor, ipsis

175

rebus amaëstrant guerrae, seu quando parandi, seu quando locus est pugnos sine fine menandi, unde hanc venturam laetemur habere miorem, quam quod ego capras, quam quod vos pascitis ocas. — Tam bene parlabat matri Baldinus, ut ipsa tunc pariter lachrimat, pariter dulcedine ridet.

Lux venit interea, qua Mantua tota bagordat; prima dies maii nitido sub Apolline ridet. 180 Gentilhomo suum quisquam iubet ante palazzum plantari arboreis antennam frontibus altam, quam populus chiamat de mensis nomine maium. Turba triumphales seguitat plebaea carettas, 185 quas huc quas illuc seu bos seu vacca per urbem grassa tirat, variisque rosis ornata caminat. Stat super alta strues foliis tessuta naranci, et myrthi, et lauri, mazuranae, rosque marini. Omne piopparum genus hic, omnisque virentum ulmorum speties, querzarum, hederaeque sequaces 190 sparpagnant capitum crines, decorantque quadrigas. De pasta nevolas, de orbello mille papyros fila tenent, quos aura movens strepitescere cogit. Istius in cima momariae astare Cupido cernitur alatus, puer orbus, et absque mudanda, 195 diversosque strales duri scocat ille balestri. Turba puellarum trezzas redimita corollis, ova gerit calathis, totam cantata per urbem. Baldus in his etiam meschiatus cantat et ipse, 200 talis et acquistae vult partem usque fenocchium. Imo guadagnorum quum fit divisio, praestus clamat: - Namque mihi primos debetis honores, primae partis ero; - post primam vultque secundam. Sed casu arrivans ubi Sancti chiesa Lonardi est, lusibus en variis puerorum squadra tumultat. Pars ibi cum cugolis ficco ferramine giocant,

pars ibi scannellis mittunt ad sydera ballas, pars ibi forcino pirlos facit ire datornum, pars quoque calzoppans posito signale trisaltat.

Baldus coltellum subitus de corpore tollit,
inque camisola velox saltare comenzat.

Principio simulat non posse adiungere metas
saltantis turbae, nec sustinet in pede saltum.

Mox aliquantillum stringhis gallone molatis,

- de pedibus scarpae, de testa bretta cavatur, bindula cui tenuis ligat uno in fasce capillos. Ipse galantinus tardos movet ante galoppos, tam levis ut nullam stampet sabione pedattam, inde pedem firmans dextrum curvansque sinistrum,
- tollitur agnello similis, similisve capretto,
  qui stalla egressus currit, balzatque per herbas.
  Sex primo in saltu brazzos capit ille tereni,
  fortior at brevior balzus fit iure secundus,
  tertius adiunctis pedibus pariterque dunatis
- 225 se levat, et longe signacula quaeque trapassat.

  Hinc nemo ulterius vult secum prendere gattam,
  praesentesque viri forzam stupuere citelli,
  et quod destrezzam paladini puttus haberet.

  Praeterea si vult ad grossam ludere ballam,
- ballam quae vento crysteri turgida saltat, disfidant alii, maiuscula turba, regazzi. Accipit invitum Baldus, datur illico scannus; scannum dextra rapit, digitisque accommodat illum. Se parat ut ludat, fit pars, fit pactio, fitque
- 235 ghirlanda intornum populi contrasta videntis.
  Ingannare tamen stat coniuratio Baldum:
  coniurant omnes excepto nemine contra
  bontatem Baldi, qui animo, qui mente reala
  semper it, et quemquam nunquam tradivit ab ovo.
- Quippe lonardistae pueri male ferre potebant quod citadinellos urbis, primosque casarum, ut Passarinos, Arlottos, Bonaque corsos hic furfantellus villae, stronzusque Cipadae vinceret et secum ludorum ferret honores.

88 BALDI

Tunc aliis quidam giottonior inquit ad illum:
 — Si facio invitum, non possis, Balde, revitum addere, ni primum deponas pignore nummos.
 — Baldus erat poverus, tinxit rossedine vultum, nec sua trentinam marzam scarsella tenebat.

250 Iudaeo statuit quam primum vendere quidquid tunc habet indossum; guardat per mille beretas rossas et nigras populi si gialda videtur. Non fuit una quidem, sed tres, sed quinque, sed octo, sed videt innumeras tinctas gialdedine brettas,

namque patarinos baganaios Mantua nutrit.

His dare vult quod habet, saium, cappamque, camisam.

At segurtatem facit ingens turba per illum.

Ergo prior Baldus de signo battere coepit,

distendit laeva digitum, dextraque scanellum

stringit et alquantum se gobbans: — Gioca — cridabat. Postea subcurrens, socio mandante, piabat in frontem scanni ballam, pariterque premebat. Illa magisterio chioccata per aëra pirlat, bassa tenet medium, nec surgens aethera toccat,

265 nec campanili (velut aiunt) more levatur.
Si contrastantes illam quandoque ribattunt,
illico Baldus eam redeuntem firmus adocchiat,
misuratque animo qua se se commodet illi.
Hanc ergo ut votum fuerat mira arte ritornat,

et cazzam superat primam, superatque secundam.

Plus invidabat victor, revidabat, et altrum
atque altrum faciens, postas sine fine tirabat;
anteque quam Phoebus giornum portaret in aequor,
Baldus aquistavit carlinos octo reami.

275 Mox sibi mantellum brettamque reponit, abitque, ut factum dicat Berto, matrique guadagnum, sed puer impatiens quidam non sanguine basso, seu ponte Arlotti cretus seu ponte Macerae, cui pars soldorum maior perduta dolebat,

280 surgit et accipiens compagnos quinque vel octo

post Baldum afrettat, cui giurat tollere borsam, tollere si borsam nequeat vult tollere cappam, at si nec cappam sagramentat velle bravettus rumpere cervellum, saxisque tridare misellum.

- 285 Baldus arivarat iam iam, hospedale relicto, ad Vescovati portazzam semper apertam, san Petrique super campagnam venerat amplam, ut longo tandem petat ipsam ponte Cipadam. Hic puer Arlottus Baldum improvisus achiappat,
- perque gulam prendens leva, dextraque daghettam:

   Redde mihi chiamat carlinos fraude tiratos. —
   Sic dicens, punctam pugnali approximat occhis.

   At Baldus se se pariter disbrigat ab illo, et pariter brazzum cortelli tostus aferrat,
- deque manu scarpat ferrum, schiaffumque sonantem dat talem, quod dextra genae stampata remansit.

  Protinus hic pueri stolo clauduntur in uno, saxa piant, tundosque cavant sub veste giarones.

  Baldus mantelli voltat reparamina brazzo,
- Joo deque sua cappa targhae sibi praeparat usum.

  Iamque petrae, iam saxa volant, iam cazzaque frusti stridentes mandant velut archibusa matones.

  Baldus at in Sanctae se Agnesae forte rezolam pugnans retro tirat, ne in schena sentiat hostes.
- Mox cantone pedes animumque piantat in uno, quem centum picchae discantonare nequirent.

  Illi saxorum tempesta ruinat adossum, sed volucer nunc huc, nunc illuc saltat in altum, et lapides agili sfronzantes corpore schivat.
- Praticus ut pelagi nochierus, saepe viaggium dum facit, undarum montagnas ecce levatas in se prospectans non deserit ille timonem, non animum perdit, sennum vexatus aguzzat, scit montare undas, scit rumpere, scitque cavere.
- Baldus idem faciens, oculata mente molares quum videt in se se bassos altosque volare,

nunc caput inchinat, nunc dexter, nunc ve sinister, sive aperit gambas, seu tollit, sive traversat, et lapides atimo tercentum scansat in uno. Plus tribus ille horis tanto certamine durat, 320 sic ut guardanti populo stupor ultimus esset. At puer, illorum capitanus, currit avantum, vultque corozzatus Baldum sepelire quadrellis. - Sta retro - Baldus ait, - sta retro, si tibi frontem rupero, quid fiet? fuerit, te avviso, todannum. -325 Ille nec ascoltat, nec brigam frasca refudat. Tum demum impatiens Baldus non ultra monivit, nec saium aspexit rasi brettamque veluti, sed piat e terra, bassato corpore, marmor. Vibrat et in stomachum sfronzanti murmure chiappat. 330 Ille tramortitus cascat, cito creditur esse mortuus, unde alii pueri calcanea monstrant. Nec stat et ipse etiam Baldus, carneria portat, mille per intricos, per busos mille ficatur, donec campagnae factus capitanus apertae 335 it gravis, ut tandem ponat sua castra Cipadae. Senserat hoc murmur stropiati forte citelli quidam vassallus, spaventans cuncta parolis. Hunc Lanzalottum sbricchi dixere bretari, sed Slanzagnoccum gens rerum pratica dixit. 340 Huic talis persona fuit, corpusque disutil, qualis erat quondam Mambrini Alfana gigantis. Testa super gobbas stabat picolissima spallas, non sua sed potius ad nolum tolta parebat; iste bravosazzus, cagnazzus, et omnia taians, omnia per tressum capiens, guardansque traversum, vult gattam, ponitque manum, sfodratque dagazzam, peiorem sed semper habet, relevatque coellum. Hic ergo Baldum seguitat, seguitansque rechiamat: - Prendite ladrettum, ne scampet, prendite forcam, 350 a quo spezzata est contis modo testa Zanorsi. -

His tam fulmineis gens incontrata brauris

spaventabantur, cercantque piare citellum.

Prenditur ille cito, citius sed muzzat, et instar

sdruzzolat anguillae, quae nescit stretta teneri.

Lanzalottus eum seguitat tutavia volantem;

mastinum videas leporem incalzare legerum,

imo asinum potius cupidum abboccare caprettum,

sive bovem zoppum sperantem prendere cervum.

- 360 Baldus at, egrediens iam portas urbis, ad unum tractum ballestrae, stochettum prestus arancat, contraque sganzerlam voltans animositer ibat.

  Ille codegonus puero borrivit adossum, ut mastinazzus solet assaltare cagnolum.
- 365 Baldus ad historiam Orlandini mente recurrit, implicat in cappa laevam, dextraque sguainat verdugum et cazzans trivilatam concite puntam per medium bigoli ferro ventralia passat. Vidi ego bistortam, longamque talhora pioppam,
- quae dudum tristi segetem morbaverat umbra, a pede taiari, magnamque menare ruinam, et facere intornum cascando sonare paësum.

  Tale ruinavit vasto cum pondere corpus illud, nassutum mundo consumere panem.
- At vix spadiculam Baldus de ventre cavarat, ecce sibi a longe sbirraiam currere mirat, expedit ad cursum gambas, iterumque netatur, ad matrisque suae tandem casamenta ritornat.

  Baldovina videns natum quam sudet, ut illa quae semper vivit leporatti more tremantis
- quae semper vivit leporatti more tremantis
  scribitur in facie nigro pallore, cridatque:
   Quo fugis? unde venis? quis te facit ire galoppum?
  Dic, balzane tribus pedibus; dic, matte poledre,
  cur me quottidie, cur me, cavester, amazzas? —
- Baldus respondet: Vultis ne, quod ipse giotonum mille feram tortos, mille ontas, mille travaios?

  Sum ne asinus forsan, quod sic bastone gratandam exponam schenam poltronibus atque gaioffis?

De vanis non multa mihi fit stima parolis: parlent qui parlant, nunquam tolerabo nec unam 390 percossam picolam nec summo tangier ungue, de dicto ad factum distantia multa catatur. Sbaiaffent homines, chiachiarent, nil estimo zanzas, nilque canes timeo bau bau de longe cridantes, sed griffas teneant ad se, tantumque menazzent, 395 namque brayariis pellis neguna foratur. — Cui mater: - Fili, nescis proverbia? nescis quod maior piscis solet inghiottire minorem? Ne vadas urbem, ne charam desere mammam, nam tibi promitto, ni praelia, costionesque, garbuiosque sinas, vives mihi tempore poco. — - Stat sua - Baldus ait - moriendi volta, nec ulla est foggia resistendi fatis, nullusque reparus; quid giovat hic nobis testam spezzare medemis, cum ciascadunis hominum semel hora fichetur? 405 Sed precor, in pacem cor vestrum ponite, mater: non est tam sozzus, velut est pictura, diavol. Haec ea dum parlat, sibi guardat saepe dedretum, suspectumque facit matri, miseramque travaiat.

suspectumque facit matri, miseramque travaiat.

Ecce inter zaffos tandem barisellus arivat cortivumque intrat Berti, mandatque piari Baldinum subito, quem vult stafilare cavestrum, anteque rectores urbis conducere, tanquam miraclum magnum, factumque stupore pienum, quod puer exiguus potuit mazzare gigantem.

Bertus erat multis abscentus allhora diebus.

Baldus at ensiculo passaverat inguina zaffi,

mozzaratque altro brazzum fendente sinistrum.

Dumque alius propter detrum graffare sotintrat,
donat ei subitum Baldi praestezza roversum,
ingentique taio nasum guanzamque traversat.

O puta, quando suis oculis timidissima mater
inter tot sbirros, interque tot arma fiolum
esse videt, mortumque putat, pezzisque taiatum,

- tanto corripitur giazzati cordis afanno, ut misera, infelix, longosque experta dolores, heu, quater exclamat, quater alta voce Guidonem Baldovina vocat, tragico ploranda cothurno, quae veniens regum summo de culmine praeceps
- 430 nunc ruit et tenues animam sbuccavit in auras.

  Hunc ve habuit finem stirps regia propter amorem.

  Interea Baldum zafforum frotta piarat,
  tercentumque soghis strictum fert unus adossum.

  Illeque dum fertur, se scossat, seque dimenat,
- 435 si funes spezzare queat, sed vana fadigat, nam, quae grossa torum retinere ligamina possent, haec eadem retinent septennis membra putini. Attamen, ut stizza est mamoletto innata superbo, portanti sese collumque addentat et aures.
- 440 Ecce autem casu godius Sordellus arivat, qui de Mottellae campis veniebat in urbem. Ipse cavalcabat, celerantibus ante staferis, iam vecchius, vecchiezza tamen non debilis ancum: non sofiat cornu, non dentem perderat unum,
- data maccagnos non ante spudat, non retro corezas.

  Conspicit hic mamolum, manicis pedicisque ligatum, ante magistratum tanto rumore tirari, quanto menchiones troiani tempore vecchio ad Priamum regem strassinavere Sinonem.
- Constitit hic, retinetque briam, firmatque chinaeam, stare iubet sbirros, quorum tres esse feritos miratur, causamque petit novitatis, ut infans vix parlare sciens, vix andans, vixque biassans, sic tanquam latro, sic tanquam homicida ligetur.
- 455 Cui maravianti capitanius omnia narrat, sed puer arditumque animum, vocemque speditam semper habens magis, ad Sordellum protinus inquit:

   Gentilhomo, precor, vestrae dignentur orecchiae causam orphanelli pochis audire parolis.
- 460 \* Non possunt nostrae meliori iudice lites

94

490

audiri, nota est Sordelli fama per orbem, qui pro iustitiae zelo dat terga thesoris. Dicite vos. barone, prius: si contra doverum vel vobis borsam, vel quis vult tollere cappam, borsam ne aut cappam poteritis perdere sic sic 465 per dominum nostrum? Sed dicam fortius. Est qui vos salit ad stradam, ferroque menazzat, et ipsam vult animam dulcem proprio sgroppare ligazzo: vos ne illud factum tolerare? manusque tenere in cortesiam giuntas, velut ipse citellus 470 utor ego quando soleo benedicere tolam? Vos ne pati, ut vobis sic foeni barba fiatur? En quidam sbriccus, cui nullam, credite, noiam, noiam quippe dedi nullam nisi prima didesset, non vergognavit tres me seguitare miaros, 475 ut mihi de spallis stricto caput ense levaret. Cur homini natura pedes dat, corque, manusque? En ego scampabam pedibus, nam pes datur ista pro causa; sed, ubi me nil giovasse videbam, cor saldum feci, saldo quia corde periclum 480 omne superchiamus. Cordis manus inde ministra quid faciat pro tunc? an tanto urgente bisogno perdiderit tempus, seu griffis scalpere rognam, seu sub sole grisos investigare pedocchios? Vos date iudicium, velut usus vester, honestum, 485 qui non scordatis tavolae statuta rotundae. Si tortus meus est, torti mihi debita poena est, si drittus, dritti causam paladinus aiuttet.

Obstupuit teneri barronus dicta putini, atque valenthomum subimaginat esse futurum. Protimus ad sbirros inquit: — Gens nulla catatur sub coeli cappa, quae vos dapocagine vincat. Quae vergogna ista est? tostum, cui dico? levate hos nodos puero, nec vobis dicere cosam bis facite, ut quae sit Sordelli barba sciatis. —

bis facite, ut quae sit Sordelli barba sciatis. —
Cui barisellus: — Opus nostrum est ubedire senato,\*

nec plus nec mancum facitur quam iussa comandant. -Talia dum magno strepitu responsa dabantur, currit multa hominum diversis copia bandis. Hic Sordellus habens proprii moderamen honoris, 500 ne cum sbirraia rixet praesente brigata, vertitur ad quosdam citadinos forte trigatos. istaque sdegnoso memorabat dicta soghigno: - Magni poltrones sbirri, gens plena pedocchis, gensque morire prius digna est quam nascat, ut ipsum 505 non voret indarnum panem, vinumque tracannet. Zafforum mos est non azzaffare verunum, ni videant illum sibi nullam cingere spadam; nam si quis testam faciat, sfodrare paratus, 510 continuo turba haec se se furfanta retirat, ut viles faciunt visto falcone poianae. · At si pauper homo vadit de nocte per urbem, atque ferat modicum, velut usant ferre, lusorem, quid faciunt isti ladri merdaeque botazzi? Mandant sbirazzum, qui vadat spegnere lumen, deque manu poveri tollat cum fraude laternam: quo facto zentaia ruit, spadasque piombi, atque carolentas faciunt strepitescere targas. Circundant nudum, spoiant, stringuntque manettis. Verum si donet, si dico tapinus ad illos

520 quotquot habet pocos voiat sborsare quatrinos. lassant ire viam miserum, plenumque gramezza, qui quot aquistarat noctuque diuque sisinos, seu battens virgis, seu tirans pectine lanam,

515

ut se se valeat poveramque cibare fameiam, 525 ecce barisello sforzatur tradere boiae. perdere mantellum, calzas, ipsamque camisam. Sola Potestatum culpa haec, omnisque palazzi, officium quibus est ladros adscribere forchis,

dismorbare vias sassinis, perdere giottos, 530 atque stradarolos cunctis squartare videndos; quos gula iustitiae moveat, non ventris et auri. 96 BALDI

Heu tantum poveros, inopes, soldisque carentes, cernimus ad forcam canevi portare colanam! Non tamen hi nostri patres, iurisque ministri 535 attendunt quoniam, dum cercant suggere borsas, dum tascas mungunt alienas, dumque secundant prava ministrorum deportamenta suorum, iustitiam privant spada, rumpuntque bilanzas, incagant iuri, monstrantque culamina legi. 540 Ouam forchae melius poenam gens illa subiret, quae forchae ad poenam menans sbirraia vocatur. Ouin datur his canibus portare licentia spadas. Omnibus est vetitum taccare galonibus arma, arma barisellus, zaffus fert arma solettus, 545 atque hominum stronzus, cui curae tollere pegnos, unde valenthomines, atque alto sanguine nati ferre pudent cinctas hodierno tempore spadas, ne quoque per gentem sbirri dicantur et ipsi. Si malfattorem vadunt comprendere quemquam, 550 prendere non bastat, sed eum spoiare comenzant. Hic sibi mantellum, brettam levat ille, sed iste saionem, veluti sibi solis furta licerent. Impietas nulla est mundo crudelior ista. Instituuntur enim pro castigare giotones, 555 hi tamen ingordi sub manto iuris abarrant, sassinantque homines, robbam cum sanguine tollunt. At per contrarium facit haec destructio panis, quando nocturnis animosa iuventus in horis itque huc, itque illuc, aliquas vel quaerere brigas, 560 vel matinadas dilectis fare morosis: cum procul ascoltant cordas toccare lautti, et frictum frictum sotanellis iungere cantum, cumque vident modica sub luce micare politos seu corsalettos, seu roncas, sive celatas, 565 scantonant subito, scapolant, scansantque diablos, parlantes taciti: non est hic robba guadagni. Dixerat haec magnus Sordellus verba rasonis,

atque illis iterum commandat solvere Baldum.

Tostus ei paret cavalerus, vincula solvit,
nec facit ut terzam dicatur cosa fiatam.
Inde abit et patribus conscriptis dicere factum
non habet arditum, ne grostas inde reportet.
Sed Baldus natu gentilis, corde benignus,
ingenio praestans, animo sodus, ore disertus,
tam bella egregium ringratiat arte baronem,
ut quot verba movet tot monstret fundere zoias,
ipseque Sordellus tanto capiatur afetto,

ut secum portare bramans, voltansque mulettam,
mandat eum famulis in groppam mittere post se.
At Baldus, factum reputans hoc esse codardum,
quod montet sic sic alieno fultus aiuto,
continuo tundum spiccans de littore saltum,
in groppam leviter gambis se plantat apertis.

Quo saltu barro magis ardet amore putini, robbat eum, portatque casam, vestitque galantum, paggettumque facit, quo non velocior alter, seu scopet vestas damatina bonhora patronis, seu porgat potum, seu trinzet, sive per urbem cursitet huc illuc ad agendum mille facendas.

> Sed iam celesti moriens sol cascat ab arce, noxque suas tenebras totum sparpagnat in orbem. Gosa soporatur, quae buccis ronfat apertis.

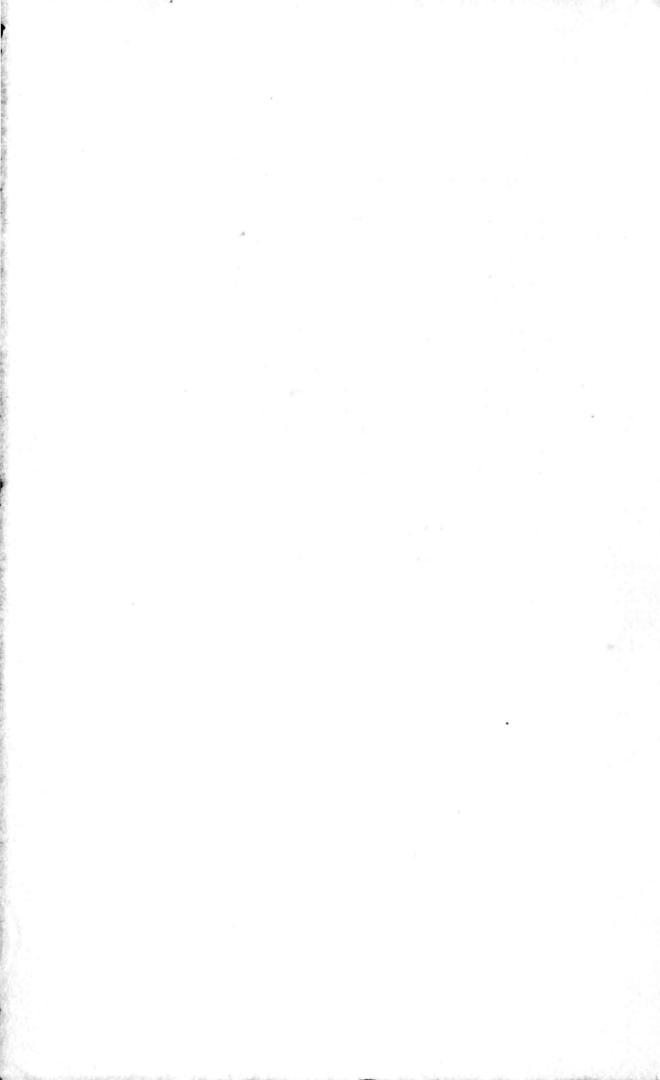

## LIBER QUARTUS

Iamque comenzarat Baldi statura levari altius, et coelo magnis consurgere membris, iamque misuratur per longum brachia quinque, largus in amplificis relevato pectore spallis, sed brevis angustos cingit cinctura fiancos. 5 Nervosus gambis, pede parvus, schinchibus acer, drittus in andatu, levibus qui passibus ipso vix sabione suas potis est signare pedattas. Vivaces habet ille oculos, semperque rotatos nunc huc nunc illuc, radio velocius illo, IO qui facitur quando sol specchio guardat in uno. Non huic barba nimis plena est, durataque setis, at spuntant mento lanosi trenta peluzzi, cui superum labrum paulo supereminet altro extrius, et savium sic indicat esse futurum. 15 At quia non habet hac in molli aetate magistrum, iam compagnones, rofianos, atque sbisaos, bravazzosque gradat, sbriccos, certosque cagnettos, qui taiacantones dicuntur, mangiaque ferri. Talibus ingrassat se tantum Baldus ut aetas 20 virda iuvenazzum transportat more poledri, non unamque facit stallae spezzare cavezzam; nempe polastrones isti, dum sanguine caldo, dumque vigent stomacho, semper mangiare parato, non oleum ponunt nec sal in rebus agendis, 25 nec mirant cosam naso lontanius ullam. Solo de Baldo tota parlatur in urbe,

IOO BALDI

qui smisuratis sgomentat forcibus omnes, nilque deos curat, nil sanctos, nilque diablos. Non illum spadae, non illum mille zanettae, 30 non sbirri et zaffi terrere, nec ipse Gaioffus praetor in urbe potest animum domitare superbum. Ipsius ad grandem famam, nomenque cagandum, non est tam validus brazzus, tam dura gigantis schena, vel Orlandi sguardus, vel mille Rinaldi, 35 qui non sconcaghent nimia formidine bragas. Spadazzam lateri cunctis metuendus ataccat, quae fuit obscuris Vulcani facta boteghis, hanc ve fabri rapido temprarunt fulminis igne Broth zoppus, sguerzusque Sterops, gobbusque Pyrazzus. 40 Leggiadria suos brillabat tanta per artus, ut quaecumque potest fieri saltatio, sive gatta piet soricum, seu praesta leona caprettum, per Baldum fieret, nulla straccante fadiga. Ergo Cipadicolae primates gensque bravorum, 45 quique sacramentant semper simul esse fradellos, compellunt Baldum vinclo iuraminis: ut rex sit compagnorum voiatque tenere governum, per quem quisque tamen vitam non stimet un aium, namque ubi rex mancat vadunt sotosora facendae. 50 Praecipuos sed tres delectos Baldus habebat, quorum legnaggium non sit scoltare noiosum.

cuius longa fuit (certe non dico bosiam)
per bellum punctum brazzos persona quaranta.
Grossilitate staro maior sibi testa dabatur.
Intrasset boccam totus castronus apertam,
auriculisque suis fecisset octo stivallos,
atque super frontem potuisses ludere dadis.

Primus erat magnus Fracassus, razza gigantum,

Spallazzas habuit vastas, largamque schenazzam, gambones grossos, brazzosque, amplumque culamen. Non erat in mundo qui hunc posset ferre cavallus, omnes montando schizzabat more fritadae.

Ingentem brancans manibus per cornua taurum,
voltabat circum facili giramine testam,
ut facit ad lodrium chiamans strozzerus osellum.
Ventrosam, duramque tulit sua testa celatam,
quae tantum vini, quantum fert zerla, tenebat.
Larga merendando mangiabat bocca vedellum,
nec bene replebant panes ottanta budellos.
Sint quales voiant, trinzeras atque muraias
crollabat manibus, totasque ruebat abassum.
Streppabat digitis ita querzas, tempore vecchias,
ut sterpare solent aios et porra vilani.
Tanto ibat strepitu spatians, tantaque gravezza,

Tanto ibat strepitu spatians, tantaque gravezza, tota sub ipsius plantis quod terra tremabat.

Targa illi fuerat plus fundo magna tinazzi, bastonusque ingens non parvior arbore navis.

Huius progenies Morgante calavit ab illo qui bacchioconem campanae ferre solebat.

85

90

95

Alter erat Baldi compagnus nomine Cingar, Cingar scampasoga, cimarostus, salsa diabli, accortusque, ladro, semper truffare paratus, in facie scarnus, reliquo sed corpore nervax, praestus in andatu, parlatu, praestus in actu, semper habens testam nudam, penitusque tosatam. Praticus ad beffas, truffas, zardasque, soiasque, deque suo vultu faciens plus mille visazzos, et simulans varias sguerzo cum lumine morfas, pochis vera loquens voltis, mala guida viarum, namque domandantes quae sit via dritta camini, insegnans tortam, comitum drizzabat in ongias. Portabat semper scarsellam nescio qualem, de sgaraboldellis plenam, surdisque tenais, cum quibus oscura riccas de nocte botegas intrabat, caricans pretiosa merce sodales. Altaros spoiat gesiae, tacitusque subintrat in sagrastiarum magazenos, salvaque robbas.

Sgardinat o quoties cassettam destriter illam,

IO2 BALDI

qua tirat offertam pretus pro alzare capellam, 100 vel pro massarae potius comprare camoram. Tres voltas forcam praesus montaverat altam, dumque super scalam, manigoldo stante parato, cascaturus erat, calzosque daturus ad orzam, semper ab armato Baldo, comitante caterva, 105 scossus erat, mediisque armis per forza cavatus. Qui mox ad primam tornabat protinus artem, unde piabatur barisello rursus, et urbem ingrediens strictus cordis, trans mille vilanos armatos nigris spontonibus, atque zanettis, IIO protinus a cuncto populo, cunctaque palesus gente botegarum conclamabatur ad auras: - Ecce diavol adest, non lassat vivere quemquam, spoiavit Sancti Franceschi altaria ladrus, milleque censuras portat manigoldus adossum, 115 Sancti Christofori robbavit fratribus ambos mezenos, plenumque occhis missaltibus urzum. Non pomos brolis, non verzas lassat in hortis, non in pollaris gallinas atque capones. Rupit presbitero chiericam, zagumque reliquit 120 pistatum pugnis, quibus abstulit inde cavallam. -Talibus insultat populazzus, at ille nientum attendit vulgi vitriata fronte cridores, dumque in praesonem trahitur, dum forca paratur, 125 dum latro altuttum debet damatina picari, nocte cadenazzos rumpit, scarpatque quadrellos, presonem sbusat, tornatque robbare botegas. Baldus eum socios super omnes semper amavit, namque suam duxit Margutti a semine razzam. De te quid tandem dicam, Falchette gemelle, 130 qui quoque pro Baldo iuraras ponere vitam? dicam, sed multis parebo forte bosardus, dum dicam quod ego propriis occhialibus hausi. Vidi ego Falchettum duplicato corpore natum, quippe viri buccas usque ad culamen habebat 135

ex inde ad caudam veltri sibi forma dabatur.

Nescio si brancas, lector placidissime, cosam:
clarius hoc dicam, mangiabat dente virorum,
smaltitosque cibos mastini ventre cagabat,
quapropter coredorus erat tam praestus, ut ipsos
zaffaret capros, lepores, dainosque fugaces,
et quia mezus erat noster, mezusque molossus,
hunc multi reges, papae, grandesque maëstri

140

150

sed magis incagans papis, regumque favori cum Baldo tantum dormit, mangiatque, bibitque.

chortibus in propriis de primis fare volebant,

Interea Baldus vilanellae nomine Bertae captus amore, illam patri per forza robavit. Illa citadinas omnes quantunque legiadras vincebat, nedum visi beltate galanti, sed gestu, andatu, risu, garboque loquelae. Hac ideo causa, magni quoque ductus aviso Sordelli, cui semper erant Baldi omnia curae, legitimo, ut fas est, illam sposavit anello, quae fuit assaltu primo schionfata, duosque

quae fuit assaltu primo schionfata, duosque laeta mamolinos portatu fecit in uno, quos Grillum fecit nec non chiamare Fanettum, tam bellos vultu, tam gaios, tamque politos, ut dicas non esse illos nisi pignora Baldi.

Creverat interea plenos Zambellus in annos, Zambellus Berto natus et matre Tonella, qui reputabatur Baldi genus atque fradellus. Is quoque sposarat moieram, nomine Laenam, barbaque Tognazzus fuit huius causa facendae.

Hic Zambellus erat borella tundior omni,
nec non aguzzus tanquam pistonus aiadae,
quidquid aquistabat seu zappa sive gumero
Baldus spendebat betolis, scottoque tavernae.
Splendidus in tavola, vult Baldus habere caprettos,

170 deque sparavero quaias, de astorre fasanos: at Zambellus aium, fortasque appena cipollas IO4 BALDI

mangiat, et interdum gaudet leccare scudellas. Hunc dormire nihil Baldus de nocte volebat, quem toto stentare die cogebat in agris. Ille fadigando vix quod mangiaret habebat,

175 Ille fadigando vix quod mangiaret habebat, ipse reposando borsam nummosque tenebat. Pauper homo cuiquam tot vellet dicere tortos, sed timet a solito spallis bastone tocari, quem rediens de sera casam sua schena provabat.

180 Ergo die quodam solus solettus in arvo valde lavorabat, stentans zappare fasolos. Iamque visentinis spuntabat Phoebus ab Alpis, Zambellum iam iam mangiandi voia grezabat, qui per ventronem vacuas rosegare budellas,

ireque per cistam grances et gambara sentit.

Sed quia nessunus pendet carnerus in ulmo,
quo saltem tozzi sint muffi, aut crusta casetti,
sed quia vinessae nullus barilottus aquatae,
qua queat almancum boccam bagnare sugatam,

190 trat zappam longe ceu desperatus et alto pectore suspirum sborrat per utrumque canalem. Inde caput grattans dextra, culumque sinistra, non satiare potens ventrem, vult pascere griffas. Brontolat in dentes, calcataque verba susurrat,

Blasphemat, maledicit, ait convitia Baldo, namque umberlicus schenae taccatur arentum.

Impatiens tandem magna sic voce gridavit:

— O cordis lancum, o vermocagnus, et oyde, oyde meus venter, mea panza, meusque budellus! sic taceam semper? marza sic famme crepabo? strangossabo miser? nec quemquam cerco socorsum? quae cascare potest mihi nunc desgratia maior, si codesella meas vado parlare cotalas?

Esto, fracassabit schenam mihi boia ribaldus.
Non ne fracassabit schenam, nec non tutavia fracassat, dummodo vel solam praesumo dire parolam?

inveniam tandem, qui me distoiat afattum de tot fastidiis, cagasanguibus atque malannis.

Quem tandem invenies? nemo, mihi crede, trovatur, carpere qui gattam praesumat contra tyrannos.

Invenies forcam, quae sit conclusio doiae.

Heu me quisque procul cazzat, me quisque refudat, namque repezzatum porto frustumque gabanum,

nullaque tegnosam mihi coprit schufia testam, nullaque braga tegit nudas diretro facendas, et nullum tandem calzat mea gamba schifonem, sed ruptis scarpis digiti reperere fenestras, nec solum marzum servat mihi borsa quatrinum,

quo possim comprare mufum de pane tochettum, quo mihi barberus voiat tosare pedocchios, qui me nocte die privum savone travaiant. Nausea sum factus populo, derisio genti, mattis garratola et nostrae zavatta Cipadae.

Non mancant homines, qui dant conseia, saputi, sed mancant qui me picolo dignantur aiuto.

Omnes sunt medici, sua sed medicina negatur, omnes compagni, sed non compagna scudella.

Sum riccus, quisquis pro me vult ponere vitam, sum pauper, nemo pro me vult spendere bezzum.

Talia parlabat, quando procul ire Tognazzum vidit oportunum, sua cui pensiria dicat. Hic est ille senex, patriae pater, ille Tognazzus, ille cipadenses natus punire giotones.

235 Saepe fuit consul, dictator saepe Cipadae; praticonus enim manezabat iura senati.
Quisquis conseium cercabat habere Catonis, protinus andabat savio parlare Tognazzo.
Portabat brettam, quae dicta est bretta taeri, de cuius piga scriptarum copia pendet.

240 de cuius piga scriptarum copia pendet.

Consulis est proprium tales portare bolettas,
unde datur sciri doctae prudentia testae.

Hanc foggiam brettae vidisse talhora recordor

in carnevali festis, et tempore matto,

cum mascarantur buffones barbaque chieppi.

Extra hunc brettonem profert Tognazzus orecchias,
quas male sufficeret plenas nettare badilus.

Semper habet longo nasum morcone colantem,
de quo spirat odor, tanquam cagatoria morbans.

250 Cascat de spallis frusti zorneia veluti, quem garbum populi portabant tempore vecchio. Haec appena coprit circum culamina bragas. Usat, ut usatur, calzas calzare brasolas, hasque satis bastat stringhis stringare duabus,

255 interdumque scoprit vento boffante culattas.
Pendet gallono mediis squarcina guainis,
quae cavat anguillis tunicam, ranisque braghessas.
Incedit, quamvis gobbo sit tergore, drittus,
incedensque manus haeret gallonibus ambas,

et pignata paret manighis manigata duobus, seque pavonizans menat velut ocha quadernum. Saepe tamen manibus faciunt bragalia guantos, namque illic digiti scaldantur tempore freddo.

Hunc igitur cernens vultu Zambellus alegro,

se viat in frettam, currit, cridat: — Ola, Tognazze,
ola, Tognazze, unam volo vobis dire parolam. —

Ille catoniaca se se gravitudine voltat:
— Quis chiamat? — dicit. — O te, Zambelle, volebam,
te nunc apunctum gestabam pectore ficcum.

Quid facitur? video sic magrum, sic macilentum.
 Nec dum mangiasti? nec dum, Zambelle, bibisti?
 Hora est ut solvas, ubi stat carnerus? arecca. —
 — Ay — Zambellus ait suspirans, — et ayme tapinum!
 non habeo panem, sacchellam cerne vodatam,

oyde utinam, sic sic ut ego, disinasset et ipse
Baldus, et ipsa mei mangiatrix Berta poderi.
Deh giandussa, quibus me tortis ille travaiat!
Est mihi messeris parlandi grande talentum,

- 280 fors bene sassino plus non stentabor ab illo. Da mihi conseium: parlabo? res tibi quadrat? — Tognazzus coleram spudans, nasique senapram, respondet: — Quadrat? parlabis? meque domandas conseium quod et ipsa etiam tua zappa dedisset?
- O macaron, macaron, quae te mattezza piavit quid tantum expectas, merlotte? quid? anne becatam, anne boconatam speras aliunde, maruffe? non tamen usanza est hominum nunc temporis, ullum velle dare altorium poveris, nisi praemia dentur.
- Verum dic tandem: quid nam facit ille ribaldus? qui centum sogas meritat centumque tenaias. Dic Zambelle meus, dic horsu, plangere noli, semper maturis tua dic pensiria vecchis, qui scozzonato praestant conseia vedero.
- Nosti quam nostri pariter groppantur amores, nosti quam semper te fixum porto corada. — Cui Zambellus: — Habes multam, Tognazze, rasonem. Sed precor, avantum nos hac sedeamus in umbra, ne per disgratiam videat nos ille loquentes,
- deque suis penset cosis maledicere pravis, teque tracagnadis refrigeret absque riguardo. De me non dico, quia sum vezzatus ad illas tartufalas, fecique sodas in tergore costas. — Tognazzus ringens stizzosa foramina nasi:
- Quid zanzaris? ait; videor sic esse dapocus, poltronusque tibi? mihi tota potentia Baldi haud posset minimum barbae torzere peluzzum. Se sibi provideat, nec ubi me sentiat esse praesumat drizzare pedes, aut ponere vistam.
- Qui licet in vulgo multos chiachiaronus amazzet, dico quod in vulgo taiet licet omnia frappis, hunc tamen ac similes bravos non estimo fungum. Si factis mancant homines, incaga parolis, baiantesque canes lunae dic esse codardos.
- 315 Hi bravi portant spadas gallone cadentes,

IO8 BALDI

at quum tempus adest quo sit sfodrare bisognus, obstant calcagnis, schenam pro pectore voltant. Hi frappant brettas longo tremante penazzo, quae coprunt occhium seu dextrum sive sinistrum, dant centum taios calzis cossalia circum, 320 casaccasque breves portant, curtosque capinos, ut populus videat gambas ornare velutum, bressanamque doro vinctam cordone daghettam, Nil tamen est panis, quod manducetur a casam. Intrant infrottam betolas quandoque bravazzi, 325 terribilique graves assaltant caede bocalos, expugnantque gregum zaynis, corsumque caraffis. Hinc, mox, hinc nascunt illa illa sonantia late verba bravariae, velut est: « sagrada, putana, potta, renego deos, » et multa et plura bravorum, 330 quae possunt etiam spaventum mittere coelo. Nunc ea dabandam peradessum mitto, sed illos tot sine borsettis faciam smaltire budellas. Non tibi dico favam, nosco quid pectore gesto. -Zambellus grattans rognam, qua plenus abundat, 335 incipit: - Oyme Deus, quantum sum mortuus, oyde non habeo tempus tantas contare facendas. Hoc solamenter ego volo te certare, quod ille me facit, et fomnam poverosque famere putellos. Semper ego stento zappans, mea fomnaque filans, putti pascentes porcam; sed zappa, conochia, porcaque nil giovant nobis, vorat omnia Baldus, omnia Berta tirat pro seque suisque fiolis. Ouando casam redeo brazzis stracchedine pistis, vergottam coenae pensans acatare paratum, 345 groppifero bastone prius bonasera salutor. Nil nisi panzatas mangio pugnosque cotoros, cucchiarumque mihi stranium patientia praestat, namque ribaldazzus me chioccat, meque richioccat, et cum stanghetto dat aiutum Berta marito. 350 — Cur — ait — ad stanzam sic sic abonhora ritornas? — Mox iterum pistant, strazzant, hinc inde marazzant: ista vivanda mea est, talis mihi coena paratur, nec novi carnes aliter guarrire crevatas.

355 Laena videns fieri tot tortos, grafiat ongis mostazzum trezzasque sibi, panzamque flagellat. Ipse super paiam, sicut mastinus, alozo, ille meum supra lectum cum coniuge possat. Fer, precor, altorium, schiavus tibi semper habebor,

360 et formaiettum lactis, ballamque botyri hoc pro servitio tibi pro donare robabo. — Cui Tognazzus: — Habes totam, Zambelle, rasonem, multaque me de te povero compassio brancat. Hunc istum impazzum mihi nunc tantummodo lassa, a65 efficiam ne ultra ladro stenteris ab illo.

Talia parlatus se raptim drizzat in urbem, Zambellusque sui tornat zapponis ad usum. Qualis cum bocca porcus singiarus aperta, quem cazzator habet speto pungente feritum, it per boscaias, broncos sterposque fracassat, sanguineamque bavam torto sub dente biassat, talis Tognazzus currit furibundus ad urbem.

370

Ante potestatem super alta palatia vadit, hic argumentis validis, punctoque rasonis, testibus ac multis, Baldum provat esse per unum,

375 testibus ac multis, Baldum provat esse per unum, qui possit caldus frescus de iure picari.

Inde facit toccare manu, chiarumque videre, furcifugam Baldum Berti non esse fiolum; sed memorat, memorantque alii pro tempore vecchi,

380 strazzatum quondam poverum capitasse Cipadam,
qui, vaccam pleno ducens ventrone bigambem,
hanc liquit spallis Berti furtimque fugivit.
Haec peperit Baldum, peperit magis imo diablum,
qui crescens Bertum vero pro patre tenebat,

Zambellumque sibi tenet hactenus esse fradellum. Sed postquam creppans mater gabiazza morivit, ipseque sborravit Bertus cum coniuge flatum, 390

395

400

420

iste gavinellus, praedo, fugiforca, cavester, se totae robbae fecit per forza patronum, quae de iure cadit Zambello, ut cosa palesa est. Seu fas sive nefas, vult Baldus habere governum, cunctaque post betolas diffalcat, postque putanas, Zambellus vangam sine vino et pane maneggiat, datque nihil mangians se se mangiare pedocchis.

Tunc homines savios praetor Gaioffus adunat, imo tirannazzus populi, qui saepe iacendo viderat in somnis venientem a Marte baronem mozzantemque sibi testam, se seque vocantem francatorem altrum patriae, populique Camillum. Hinc vilazzus homo, hinc crudeltatis amator

magnanimum Baldum, Baldique pavebat amicos. Imperii zelosus erat, noctesque diesque mente masinabat, fabricabat in aëre multos castellos miser, ut poltronis usanza tyranni, suspectumque super Baldum plantaverat omnem.

At quia grandilitas animi generosaque virtus tum gratum patribus, tum plebi fecerat illum, stat metuens regno, sed vulpis more pelatae mille giotonias fingit, groppatque cagiones,

summittitque homines falsos, nugasque silenter spantegat in populum; Baldi bona fama, gradatim malmenata, cadens, iam facta infamia puzzat, bacchaturque omnes turpissima tromba per urbes, deque viro tanto cunctis straparlat in oris.

Hinc nactus causam patres Gaioffus adunat, conseiumque vocat, pensans occidere Baldum. Maxima patritiae razzae convenerat illuc squadra, repossato disponens cuncta vedero.

Est locus in quadro, salam dixere moderni, bancarum, populique capax, omnisque senati: ad cuius frontem stat eburnea scragna Gaioffi, undique spadiferis semper circundata bravis. Hic sedet ille minax vultu, sitiensque cruoris.

- Non delatores mancant, turpesque cinedi,
  non sicofantes, gnatones, atque bufoni,
  inter quos garrit centum discordia linguis,
  millibus et zanzis Gaioffi complet orecchias.
  Ergo ubi nobilium cumulata caterva resedit,
  clauduntur portae, plebisque canaia recedit.
- Imperat annutu prius ille silentia dextrae,
   talia dehinc solio parlans commenzat ab alto:
   Vos, domini, patriaeque patres, circumque sedentes consiliatores, qui nostrae ad iussa bachettae
   presentati estis, causamque, modumque petentes,
- quippe diu nostis, vestra non absque saputa omnia semper ago, dispono, tracto, ministro, non quia me pactus, vel lex magis obliget ulla, verum solus amor vestrique stimatio regis
- 440 id quod amicitiae, tanquam sit iuris, adoprat.

  Hactenus adsimulans tacui, grossumque magonem pectore nutrivi, saepe ut prudentia regis expetit, at vobis (velut experientia monstrat) tegnosum fecit mater pietosa fiolum.
- Nostis enim pridem quae, quantaque, qualia Baldi sint mala, nec modus est in furtis, inque rapinis. Incoepit postquam aetatem intrare virilem, incoepit bravos mariolos ducere secum, quos mangiaferros vocitant et taiapilastros,
- His se constituit caporalem denique Baldus,
  qui cunctos omni sceleragine vincit, et illum
  rex ego sustineam? patiar? fruitur ne ribaldus
  sic bontate mea? quid non pro pace meorum
- 455 cittadinorum tolero, postquam improbus iste urbis in excidium novus ut Catilina pependit? Nostra illum, o patres, patientia longa ribaldum fecit, ut in ladris non sit ladronior alter. Quid me vosque simul bertezat, soiat, agabbat?

112

- Ad quam deveniet sua tandem audacia finem?
  non illum facies vestrae gravitudinis ulla,
  maiestasque mei removent, non guardia noctis,
  non sbirri, zaffique fori, non mille diavoi
  spaventant, tanta est hominis petulantia ladri.
- An sentit coelo, terrae, baratroque patere iam caedes gladiosque suos? sic contrahit omnem, quae sassinorum semper fuit arca, Cipadam, ut cives plebemque meam gens illa trucidet? illa, inquam, gens nata urbem destrugere nostram?
- quis, rogo, frustatur nostrae sub iure cadreghae? quis ve tenaiatur, mediaque in fronte brusatur, berlinaeque ovos sentit, forchaeve cavestrum? nonne comes Baldi, nonne impia razza Cipadae? Doctoratur ibi robbandi vulgus in arte,
- estque scholarorum Baldo data cura magistro.
  Hinc docti iuvenes sub praeceptore perito
  blasphemare Deum primis didicere parolis;
  mox sibi per boscos ladri domicilia cercant,
  expediuntque manus furtis, stradasque traversant,
- assaltantque homines, amazzant, inque paludes spoiatos buttant mortos, pascuntque ranocchios. Dum simul hi properant, squadraque serantur in una, mille vides roncas malaguzzas, mille zanettas, spuntones, piccas, alebardas et giavarinas.
- Dantque focum schioppis tuf taf sborrante balotta, semper habent multo barbazzas pulvere bruttas, semper habent oculos scura sub fronte fogatos, non guardant unquam dritto cum lumine quemquam, sed guardant in qua dinaros parte gubernes,
- 490 sive feras tascha saionis, sive braghettae.

  Protinus ad cifolum cognoscunt esse propinquum mercadantem aliquem, cui robbas tollere debent, spoiatumque braga linquant, ipsaque camisa.

  Praesidet his noster Baldus, rex Baldus, ab ipso

495 tot mala dependent; Baldo cessante, quid ultra

mercator timeat? quid gens peregrina? quid urbs haec? ad caput, o patres, est ad caput omnis habenda sollicitudo quidem, quod mozzet spada rasonis. Membra nihil possunt, cum spallis testa levatur; frange caput serpae, non amplius illa menazzat.

Dixit et ingentem premit alto in pectore sdegnum. Confremuere omnes, aut quae contraria Baldo pars erat, aut vafri quos longa oratio regis spinserat in coleram, tollentesque ora manusque iustitiam clamant: — Quid adhuc mala bestia vivit? quid nisi iacturas, homicidia, furta, rapinas, o rex, a ladro poterit sperarier unquam? picchentur fures, brusetur terra Cipadae, ipseque squartatus reliquis exempla ribaldis praestet, amorbator coeli, terraeque, marisque.

Tum vero ingemuit strictis pars altera buccis, compescens digito, Gaioffo adstante, labellum. Hic Sordellus adest, quo non audentior alter iustitiae in partes et linguae et robore spadae.

Omnium ut aspexit vultus firmarier in se,
 stat morulam, dehinc quantus erat de sede levatus
 apparet, solvitque ingentem ad dicere linguam:
 Inclyte rex, regisque viri, vosque urbis honorem
 guardantes proceres, quamvis locus iste soluta

labra petat, laxasque velit sine vindice linguas, attamen, aut iure hoc, aut quadam lege rasonis, quam natura docet, ne me angat culpa tacendi, incipiam. Baldi animum, Baldique valorem, Baldi consilium novi a puerilibus annis.

Ingenium est homini, quum prima aetate tenellus morbezat, se se vitiorum inferre camino, si sine cozzono fuerit nullaque cavezza huc illuc ruerit, fert ut sfrenata voluptas.

At puer ingenuus, quamvis retinacula brenae nesciat, illecebras seguitans, si forte virum quem

nesciat, illecebras seguitans, si forte virum quen maturum semel audierit, leviterque monentem

500

510

520

T. FOLENGO, Le maccheronee - I.

II4 BALDI

|     | principio, ne virga nimis tenerina, potenti             |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | contrectata manu, media spezzetur in opra,              |
|     | deposita sensim patitur feritate doceri,                |
| 535 | seque hominem monstrat, quem humana modestia tantum     |
|     | retrahit a vitio, iurisque in glutine firmat.           |
|     | Cernimus indomitos plaustro succumbere tauros,          |
|     | quorum duriciem removet destrezza biolchi,              |
|     | semper idem furiaret equus domitore carente,            |
| 540 | nec venit ad pugnum sparaverius absque polastro.        |
|     | Sic Baldus iuvenis claro de scemate natus.              |
|     | At plures video de vobis torzere testam,                |
|     | nasutosque mihi oranti deducere nasos.                  |
|     | Sat bene nunc vestri pensiria nosco magonis,            |
| 545 | quare nolo meas ventis gittare parolas.                 |
|     | Quam doleo quod longa bovi palearia vecchio             |
|     | iam mihi nunc pendent, quam quod mihi bolsa cavalla est |
|     | Non animus, fateor, mancat, sed forza volavit           |
|     | Sic ait, et surgens rediit furibundus acasam,           |
| 550 | inque tribus giornis nimio langore morivit.             |
|     | Aut (veluti exorta est suspicio) fraude Gaioffi         |
|     | exitiale bibit, medico porgente, venenum.               |
|     | Iamque reposemus, pocum, mea Gosa, priusquam            |
|     | briga sequens faciat nobis sudare camisam.              |
|     |                                                         |

## LIBER QUINTUS

5

Iamque iterum savios homines rex ipse dunarat, conseium facitur tacito cantone palazzi, et parlamentum stricto iuramine factum est: prendere si possunt vel vi vel fraude guererum. Non vilem curant sbirrorum mittere zurmam, namque sciunt, certumque tenent, ac saepe provarant quod tribus in colpis illos taiabat apezzi. Quid statuunt igitur? mestralum praetor acattat ex illis unum, qui pro mercede quatrini cum schena obstaret bastonibus et stafilatis. 10 Hic eat et Baldum retrovet, letramque senati porrigat, ut vista cito maiestate sigilli, quo tam iustitiae quam libertatis imago est, credat et in ragnam tandem moschetta trabucchet. Mestralus, cui nomen erat Spingarda, dobarat 15 se totum veluti staffetta dobarier usat: testa capelletto tegitur, scoriada paratur, feltriculusque brevis recamatur aposta lavacchio. Cornettus lateri dextro, tascazza sinistro pendet, et in magra chiucchia celer ille galoppat. 20 Saepe tamen pensans quo se menchionus arisgat, filat subtilis, tremolantes fabricat et iam pentitus vellet tantam refudasse paciam, cum bene cognorit, bene cum provaverit olim quam saccenta manus Baldi scusire zupones. 25 En procul hunc videt interea, qui allhora tenebat forte canem lasso, nasantibus undique bracchis,

cumque suis sociis, Falchetto, Cingare et altris nunc leporem smacchiat, nunc vulpem stanat, et ancum dentiferos speto cingiales saepe sbudellat. 30 Iamque timens Spingarda bragas compleverat omnes, se tamen innanimat, toccans sperone iumentam. Baldus eum videt et cupidus novitatis atrigat. Segue parat Cingar propter robbare cavallum. Ille arrivatus balzat de arzone redosso, 35 datque manum taschae, lettram de millibus altris excavat, et basans cerae de more sigillum dat Baldo, fingitque sequi mox velle caminum. Baldus ait: - Quae te tam grandis fretta balestrat? imo bibe un trattum, nec non refresca cavallum. -40 Respondet: — Iubeor tribus horis esse Milano. Signoria tamen legat omnem vestra tenorem; expectabo pocum, si vultis forte coellum. -- Fac ita - Baldus ait, comites facit inde dabandam, scritta quibus legitur tali infucata colore: 45 « Salve nostrae urbis spes tota et sola, barone. Nuper avisamur (post nuper, « nunc et adessum ») patribus a venetis, saviaque a gente Samarchi, qualiter in puncto disdocto mille todescos Can Mastinus habet, furibundus malque tirannus, 50 aut mazzare homines et asaccum mittere terras, aut guastare casas et in agris urere spigas. Et quia soccorsum nostra de gente Samarco multoties dedimus, donec Verona piata est, in qua Mastinus de Schalis sceptra tenebat, 55 in nos ille omnem coleram sfogare parecchiat. Banderas ottanta menat (Deus omnia voltet), forsitan ad saccum nos ibimus ante trigiornos. Conseium factum est, gentes armare bisognat, teque capitanium legimus, Sordellus ad ipsam 60 te provat impresam, vel sit fornire bisognus moenia bombardis, grossis bastionibus atque tollere trinceras, vel protinus ire Bolognam,

deque bolognesis, deque omni gente Romagnae
ducere soldatos, quorum tibi nota prodezza est.
Hoc tamen esse placet secretum, namque spiones
arte spionandi mancant si arcana facenda est.
Ad nos ergo statim, vista praesente, venito,
sed solus, factumque tace, nullique palesa ».

70

85

90

Corripit in facie prima maravilia Baldum, stansque nihil parlat, testam gratat, omnia versat. Cingar, scaltrito vulpone cativior omni, protinus ingannum dubitat, pensatque magagnam. Spingardae aspectum ficcato lumine guardat.

Mox ait: — Hem dic tu, quid nunc tractatur in urbe? quid facitur? — Spingarda, tegens ficto ore pauram, talia respondet: — Noster movet arma Pregaius, ad furiamque datur multis paga fantibus una, castellum Goyti iam sbombardare frequentant, ut fors audistis magnos stamatina ribombos.

De ripa Trenti gens haec ubriaga calavit,

celsaque passarunt montis fastigia Baldi, nodavere lagum, tandem venere Saloium, pars ibi smontavit naves, pars mansit in undis.

Terra coverta armis, lacus, urbes, monsque, palusque. Hinc pedites sex mille brusant quaecumque trovantur. Inde lagum Gardae nullo prohibente traversant, implerunt barcas, implerunt sandala, burchios, contrastumque illis non fecit rocca Malherbae, quae sbombardando sibi circum circa tavanos discazzare potest, at nunc poltrona badavit, atque aliam trepidans se fingit habere facendam; cumque todescorum potuisset frangere classem,

in saccum tenuit testam panzamque gratavit.

Sirmio se bassum quacchiavit, more quaiotti,
quando sparaverii sentit strepitare sonaios;
et quamvis habeat grossos haec insula scoios,
hanc tamen effecit vilis cagarella gaioffam.
Nilque Desenzanus, nil Revoltella tiravit,

nil mantovani mater Pescheria Menzi. 100 Artelaria stetit rocchae ruginenta Monighae, nec cum bellaci bravavit gente Padenghi, moeniaque antiqui fundo tremuere Lonati; at Solpharinus super altum briccola montem contrastare volens audax fraschetta todeschis, 105 pentivit, meritasque dedit temeraria poenas. Saxa comenzavit villanica turba deorsum mittere, ne sursum gens lanzchinecca saliret. Per filum spadae tandem andavere tapini, et veluti sulphur flammas rocca illa piavit, OII quam Solpharinum merito chiamabimus ancum, nam solpharini de more incensa brusavit, et fuit ad magnam campagnam grande faloium. Inclyta non minimam fecit Capriana movestam, Volta bonae sumpsit vernazzae trenta barillas, 115 quas imbriagandos mandavit contra todescos, hac ve bonazzavit furiam maris arte todeschi. Urbs tamen ipsa Godi, Sordello adstante gaiardo, non vult omnino squadris concedere passum, sed fornita bonis de fantis, deque vivandis, 120 nocte dieque focum spudat, mollatque corezas. Dixerat, huic Cingar soghigno parlat amaro: - Ah quam falsorum male scit menzogna copriri! -Mox inquit Baldo: — Ne vadas, crede, gabaris, tendunt, ne dubita, tendunt hi retia moschis. -Fracassus, taians sermonem Cingaris, alzat testonem, coleramque foras ita pectore buttat: - O Cingar, Cingar, moschones retia passant. Quae mora? nunc omnes, nunc nunc andemus in urbem, si sua multipedes texunt laqueamina ragni, more tavanorum per forza forabimus illa. -Hic Baldus, quem nulla unquam formido retentat, non tenet in tempus stafettam. - Vade Milanum, vade — inquit, — Sforzamque mea de parte saluta. — Mox parlat sociis: - Rogo vos, remanete, nec unus

audeat e vobis (si Baldi optatis honorem)
hanc intrare urbem, vel nunc vel usque domanum.
Solus eo, ut solus peream, si trador ab ipsis. —
Ast illi obsistunt monitis, precibusque repugnant.

140 — Ite — ait, — ite viam, de me nec habete pauram. — His dictis remanent omnes, it Baldus ad urbem.

Sbirrorum interea squadronem barba Tognazzus ante parecchiarat, certo cantone seratum, qui stat cum ronchis, spontonibus atque balestris, bastantes animo cuncti, stantesque parati

bastantes animo cuncti, stantesque parati more valenthominum Baldum azzaffare dedretum. Horum Tognazzus capitanius extat, et omnes bravus amaëstrat quali se se ordine conzent; saepeque dicebat: — Nihil, horsu, timete, gaiardi.

Hic tu stabis, et hic tu, sed tu sta illic et illoc, dummodo me voscum sentitis, este valenti.
Ille ero qui faciet cum Baldo primus asaltum. —
Sic ait, et totum pensat sibi subdere mundum.

Iamque propinquabat praesentia magna baronis,
contremuere omnes procul adventante guerero.
Solus it, exiguo tantum seguitante pagetto.
Iamque salit magni scalinos mille palazzi,
ingrediturque salam multa de gente capacem.
Rumor ibi strepitusque sonans assordat orecchias,
namque facendarum tota illuc massa dunatur.

namque facendarum tota illuc massa dunatur.

Turba nodarorum tercentos plurima bancos occupat, inchiostro spegazzans rismata cartae, accusas illudque suum crudele « citetur » exercent, borsasque vodant menchionibus illis, qui costionantes iam sperant vincere litem.

qui costionantes iam sperant vincere litem, nec tamen illa febris speranzae terminat unquam. Hic per diversas tractantur multa brigatas; ostos, iudaeos, tractos per forza vilanos, sbirros, sensaros, daciaros, nobiliumque sollicitatores, rofianos atque bagassas.

170 sollicitatores, rofianos atque bagassas. Iudicis attornum calcatur sedia turbis.

86

205

Causidici summum schiappant cridore solarum, nil nisi Iasones, Imolas, et Bartola, Porcos, in colera memorant, verbisque forantur aguzzis, mille vilanias sibi dicunt absque riguardo, 175 sed non sunt dardi, non archibusa parolae, nam plus quam maium post verba fiuntur amici, inque vicem lautae donant convivia coenae. Mestrales currunt villanis tollere pegnos, et bastonatas pro pignore saepe riportant. 180 Villani positis zappis damatina videntur cum scartabellis totam cercare piazzam. Is dedit accusam, citat ille, prehenditur iste. Sforzantur pochis bursas vodare baiocchis: sin autem sborsant subita praesone ficantur. 185 Hic nihil attendunt bursalem praeter ad escam. Omnes urget enim sfrenata libido guadagni. Baldus adest, animosa cui persona Rinaldi splenduit et totum fecit crollare palazzum. Viderat armatis plenam soldatibus urbem, 190 vel se deceptum propter trapolare paratam, vel per se factum capitanum forte regendam. Interius dubitat, sibi saepeque guardat atornum. Heu quia sunt guerrae tradimenta nociva maëstro qui sternit squadras uno certamine fusas, 195 illum fraude tamen solus traditorus achiappat. Sic leo, qui porcos, ursosve superbus adentat, interdum parvo donolinae dente necatur. Stabat homo latitans post grossi terga pilastri, 200 Baldumque observans calcabat pectore fiatum, nam prius orditam sic tramam praetor habebat, atque beverazzum sat grande spoponderat illi. Vix ergo Baldus portam transiverat omnem, ecce in didellis post tergum traditor ibat, ut fur nocte solet feltrinis ire solettis;

> dico pedum summis digitis andabat in uno groppetto, et cauta dum Baldi mente sinistrum

gallonem passat, manicum videt ensis apertum, productumque foras griffis satis esse paratum.

210 Trat citus ergo manum, nihil advertente barono; et quali soricum prestezza gattus adungiat, tali corripuit spadam de cortice fodri.

At ventura brevis semper traditoris habetur, non abit in longos falsorum gratia giornos.

Ipse viam fugiens, oneratus munere tanto,
dum pensat nullum spallis instare travaium,
ecce rapit cursum Baldus, iungitque ribaldum,
cui tanta furia tirat in culamine calcem
ut miser ille, volans per apertam forte fenestram,
non minus ad centum passus tommavit ab alto.

non minus ad centum passus tommavit ab alto, atque super smaltum se fecit more fritadae. Sed tamen haec Baldo fuit utilis onta pochinum, qui pariter sbirrum, pariter quoque perdidit ensem. Tum quidam sbricchettus adest, nudansque fachinum,

assaltare audet tantum fraschetta valorem.

Baldus at indretum saltans, celer inde sotintrans, huic tali pugno dextram colpivit orecchiam, quod dentes ab utraque omnes cecidere ganassa, illeque stramazzans rupit sibi marmore testam.

Tunc et alhora susum bravosa canaia levatur, scopertae insidiae apparent, stratagema palesum est, sbraiatur: — Day day, pia, paraque, guarda, retira, ad vischium cornacchia vetus iam denique presa est, incidit in trapolam toppus, sta salde, cavester,

sta quia te volumus ceu ladrum stringere ferro. —
Sic smergolantes Baldo calcantur adossum
cum stanghis, trusis, bastonibus atque tracagnis.
Infelix Baldus nullum sibi cernit aiuttum,
nec tenet almancum solettam forte bachettam,
et bastonatas multas relevabat ab illis.

240 et bastonatas multas relevabat ab illis. Verum, ut cumque potest, saltans hinc inde repugnat, terribilesque menat, dum balzat in aëra, goffos, sanguineamque bavam rabiato spargit ab ore. I 2 2 BALDI

Iamque nodarorum bancos subverterat omnes, spezzaratque caput multis, calamaria trando. 245 Tognazzus, qui iam strepito drizzarat uditam, ecce salae portam sbirris seguitantibus intrat. Protinus hic spadae sfodrantur mille guainis. quae intornum Baldo subiant, faciuntque seraium. Ille sed extrorsum balzo se liberat uno. 250 Squarcinam Tognazzus habet, qui primus arivat, primus et assaltat Baldum sic ore cridando: - Sta saldus, es nunc ubi tu non esse putabas, sis mihi praesonus, latro, sta, dico, ribalde. Rende mihi te te, quid adhuc mala bestia bravas? 255 rende mihi te te; si non, tibi tiro stocadam. -Baldus, id ascoltans, nigrum spuit ore venenum, atque indignato rosegat sub pectore stizzam. Se cuidam interea canevaro tirat apressum, quem sbalorditum stravaccat pondere pugni, 260 deque eius manibus mazzam de robore scarpat, qua se cognoscens tutum satis, illico saltat, cumque manu laeva calcans in fronte celatam, secretamque illam, quam finam bretta tegebat, trambaiumque alia stringens, spumamque biassans, 265 illis moscones coepit scazzare datornum: paulatim forti se se in cantone segurat. Ut facit a multis si quando grangifer orsus cerchiatur canibus corsis, hominumque zanettis, protinus angulei portum cantonis adocchiat, 270 quem per forza tenens ungias ibi drittus aguzzas vibrat, et hac foggia non scantonabitur unquam; sic facit armorum pratighissimus ille guererus, quem tamen ut carichis schioppettis atque balestris mirantes longe potuissent sternere mortum, 275 sed vivum in manibus vult illum omnino Potestas, mortibus ut centum cruciet sub turre Predellae. Tognazzus critat: - Quid adhuc, manigolde, superbis?

en habet hormaium te forchae lazzus acoltum.

- Non te Fracassi forzae, non Cingaris artes altoriant, non cuncta tuae possanza geniae. Sic ait, atque menat toto conamine dagam, ut non scarpasset pulicis de corpore vitam. Hanc bastone tamen Baldus reparando ributtat.
- Replicat ille furens mandrittos manque roversos, sed Baldus scrimam, qui doctor in arte docebat, dum Tognazzus eum sic sic agitare frequentat, lassavit magnum solido bastone roversum, centumque in pezzos squarcinula rotta volavit,
- qua propter voltat scapolas Tognazzus, at ille spolverizat ei gobbam pistante tracagno. Smergolat ille cridans: — Heu, me succurrite prestum, oy mea testa, meae spallae, mea schena gratatur. — At magis in colera Baldus sine lege marazzat,
- attenditque nihil praeter chioccare Tognazzum,
  qui fugit et longam dum vult descendere scalam
  illico dat Baldus gobbuto in tergore calzum,
  quo ruit ad primum scalae miser ille scalinum,
  ac usque in fundum rigolavit more borellae,
  quo saltu rupit maiorem pectore costam.
- 300 quo saltu rupit maiorem pectore costam.

  Sed ne scamparet Baldus, gens tota sequebat,
  cui se convertens iam iam bussare duabus
  affrettat manibus; ceu quando tempore caldi
  ad boccam tollens villanus saepe botazzum
- nervosos menat brazzos, factusque gaiardus de paleis saltare facit frumenta tridatis. Spezzat ibi spallas, cervellos, brachia, gambas, hastarumque facit truncos volitare per altas pallazzi tavolas tich tach resonante tracagno.
- In mezum turbae saltat, ferit, urtat, aterrat, volgitur intornum sicut rota tunda molini.

  Grandior at solito populi squadronus arivat, dardorumque iacit sylvam, neque cessat in ipsum tela disarmatum multo vibrare tumultu.
- 315 Heu quae esse potest virtus in corpore stracco?

scampandi iam poca illi speranza dabatur, mens invicta tamen nullo quantumque tremendo mortis spaventu cascat, modo vita gitetur propter honorevolas aeterna laude facendas. Est proprium ladri merito dare colla soghetto, 320 est barcaroli affogari et pascere tencas, est mercadanti post borsam tradere vitam, est praelatorum trito diamante necari, est furfantorum fieri pastura pedocchis, sic quoque soldati decus est, generosaque phama, 325 non ludo aut vino aut bruttis marcire putanis, sed per mille picas, seu guerris, sive baruffis, centum, si tot habet, vitas dare propter honorem. En quoque Baldus habet lancis, spadisque foratum corpus, et ad guisam fontanae vulnera flumen 330 spizzant sanguineum, quo sparso lena fiaccos destituit nervos, atque ut candela brusando paulatim ad virdum tandem arrivata stuatur. Pur quoties menat stangam, disquistilat unum, interdumque duos homines, non dico bocalos, 335 atque super mortos moribundos mille roversat. Sex horas et plus guerra durarat in illa, quem magis atque magis virtus animositer urget. Diffugiunt omnes bastoni denique sorbas, atque canes multos post terga videntur habere. 340 Mirum quod brazzi tam duri forza pur ancum servarit solidum, quo fit contesa, travellum; sed veluti troppo spezzatur corda tiratu, sic nimiae tandem succumbit stanga fadighae. Dum fortis barro super altae culmina testae 345 percutit ingentem magno conamine bravum, illum smaccavit tenerellae more cagiadae, verum truncones in centum mazza volavit. Quo facto gens tota ruit, se calcat, et illum iamque disarmatum, iamque omni parte feritum, 350

azzaffare volunt, trant sogas, trantque cadenas,

multiplicesque illi summittunt fraude viluppos. Rex urget, multique patres de gente senati dant animum zaffis, conclamant: - Prendite vivum, vivus servetur, fichetur carcere vivus. 355 vivus squartetur, brusetur denique vivus. -Ille sed in vultu pro stizza caldus avampat, nilque aliud tendit, nec ad altrum sensus adocchiat, quam nunc dente sogas, nunc ongis rumpere lazzos, quos infinitos sibi circum tendere cernit. 360 Denique per gambam chiappatur; quaque manera merscalchi studiant multo sudore cavallum terribilem morsu, calzisque, butare roversum, atque inter se se manibus dant vincula gentes, illeque stravoltus cadit, undique firme ligatus, 365 nec valet ulterius calzos agitare superbus, sic Baldus capitur; primum cum fraude per unam de retro plantam, perque altram praestius, inde dantur centum humeris, brazzis, pedibusque cadenae, cum quibus a collo calcagnos usque ligatur. 370 Heu Balde infelix, heu lux invicta baronum, te ne illum tanti caricatum pondere ferri? stas ve instar pegorae, quando sibi lana tosatur? Et tu, quae primum sborrasti ventre poëtam, Mantua, sic demens, sic grossolana fuisti, 375 donaque nec nosti tibi quae gyramina coeli dant crebro, ut valeas urbs altera Roma vocari? Te stessam fallis, te stessam, Mantua damnas, tuque tibi stessae grandis menchiona fuisti. Te ne decus guerrae, stendardum nobile Martis, 380 Baldum ferre tua sic sic a gente ligari? sic ve cathenari et nulla pietate feriri? At veniet tempus, veniet cito, crede Cocaio, quum generosa domus, totum cantata per orbem, 385 sanguine caesarico veniens Gonzaga, domabit gentem Gaioffam, natam consumere panem, ac de te Arlottam poterit scazzare canaiam,

altras constituet leges, altrosque statutos, inque tuo gremio renovabitur altera proles, proles gentilis, cortesa, unita sub uno 390 principe Francesco, qui lanza gaiarda vocetur, qui faciat sensu, forzaque tremare terenum, millibus et guerris centos acquistet honores. Hic doctus solidam super omnia rumpere lanzam, doctus et ad stochum, mazzamque, et fulmina spadae. 395 doctus equos manegiare leves, Spagnaeque vilanos, doctus ad impresam rapidarum bombardarum. Razza cavallorum quantum sit brava suorum Roma scit, atque simul Florentia, Parma, Bologna, innumeraeque urbes, palii quae praemia donant. 400 Mantua praeclaros pariet tunc nostra guereros, altros Orlandos armis, sensuque Catones. Inde Cocaiorum surgat casa bassa meorum, bassa quidem cuppis, sed rebus maxima gestis. Apparent nostrae signalia vecchia fameiae 405 scilicet in chartis, in muris, inque sepulchris: targa Folengazzi centum sbusata feritis pendet adhuc muro, nec non de banca balester, quem Nicolaus ei Picininus munere misit, cum Curtatonis sub moenibus ipse gaiardus 410 solus aterravit Gattam per forza Melatam, qui pivam sacchi padovani sceptra tenebat. Sed quid avantandum? toto Pizzanfara mundo menchionatus habet guerris quod habere bisognat. Me quoque, nec dubito, portabit phama per orbem, 415 proque suo crescet plus magna Cipada Cocaio. Sed de proposito paulatim Gosa trabuccat, dumque facit panem, retrovat fecisse fugazzam. Gosa, redi, quo nam sine me imbriaga tiraris? Urbs sotosora diu fuerat voltata per illum 120 rumorem, populusque ruit, plebisque canaia, nescit enim causam trepidansque caminat in armis. At zaffi interea Baldum superasse bravezant,

- anteque signores illum duxere ligatum.
- 425 Tunc Gaioffus ait: Male sis, giotone, rivatus. Quantis cum cordis navis zenovesa tiratur, bastarunt appena tuum domitare furorem. En iam tempus adest, quo scottum solvere debes, teque super forcam fas est distendere collum. —
- Non dare dignatur Baldus responsa tyranno, nec vir magnanimus vult respondere vilano, rodit at internam sdegnato in corde cadenam. Continuo largum buttant sua vulnera guazzum, et nemo poltronus ibi pietate movetur,
- qui liget almancum vacuas iam sanguine venas, chiamet et alcunum doctum medicare ciroitum. Interea magno redit huc sbraiore Tognazzus, nudus erat testam, sudans, male conzus, et ipsam saepe manu gobbam fregat bastone gratatam.
- Smergolat et magno rumpit clamore solarum, supplicat ut nunc nunc dentur castiga ribaldo, sic ve bel et caldus summo balcone pichetur, ut sit norma aliis ladrissimus optima ladris.

  Hinc omnes risu nimio schioppare videntur,
- mirantes gobbumque senem, vecchiumque crevatum apparere velut si, quando comoedia fitur, se se intermediis quidquam risibile mostrat.

  Ille sibi vultum sugat pendente camisa, seque tirans muro schenam fregat instar aselli.
- Non curat Baldo nimium tamen ire propinquus, quippe timet ne sic vinctus sibi currat adossum. At iubet interea praetor fundamine grossi torrazzi Baldum manicis pedicisque ligari. Sic igitur bassis oculis miser inde menatur,
- quem circum armorum calcatim sylva coronat,
  nam male segurum est illis quod presa tamagni,
  cotantique hominis moveat sotosora Cipadam,
  Burbassique omnes populos, gentemque Garoldae.
  At magis importat, quod maxima possa Fracassi
- 460 suspecta est, cui tota subest campagna Poletti.

470

Baldus at in centro terrae, culoque diabli, clauditur, et dragmam seu giorni, sive lucernae non habet, ac tanta est angustia carceris, ut non carceris, at putridi videatur forma sepulchri.

Vermis ibi, rospusque, sorex, et scorpio se se compagnos illi faciunt, unaque morantur, ragionant una, comedunt et somnia tractant.

Iamque gosuta tuam revoca, Valtropia, Musam. Sat fladonorum mihi praestitit illa suorum, satque menestrarum smaltivit panza suarum. Venimus ad finem mangiaminis, omnia pleno ventre governantur, vos ergo lecate scudellas.

## LIBER SEXTUS

Surgit ad impresam nunc gaia Comina stupendam: Merlinoque suo venit ecce datura socorsum. Gosa, milanesas peritissima condere trippas, sat Baldi schiattam, sat nascimenta, sat annos et putti et iuvenis primo cantavit ab ovo. Huc, heus, ola, veni mater Bertuzza Gonellae, quae scaltro faceres salsam cativella diablo. Materies tibi Cingar erit satis ampla giotonus: furta, barerias, zardas, genus omne trufarum Cingaris incipias, cunctisque reconta brigatis. Te rogo per testam coctam cum pelle vedelli, quam Folletto olim sub lecto fraude robasti, dummodo cum fata Morgana solus acenam ire parecchiabat et arosto alzare fiancos: si nostrae quandoque gradat tibi sella mulettae, quum zobiae giornos sub nubibus uncta galoppas, iam cane, dumque canis scaltritas Cingaris artes, ipse ego sordinam sofians titalora sonabo.

Sparpagnatus erat iam toto rumor in orbe, qualiter ad pezzos urbs se mantoana taiabat, ipseque torrazzi fundo cazzatus in imo Baldus erat, nec iam vitae speranza dabatur. Hinc nihil indusiat Fracassus, trottat in urbem, quippe cavare foras vel Baldum carcere sperat, vel spetrare urbem valido per forza tracagno. Providus at Cingar, quo non stipulatior alter, currere post illum satagit, revocatque gigantem.

5

10

15

20

25

- Ne, rogo, ne vadas inquit, sed pensa futurum.
   Pensa quid in nostram posset travenire malhoram.
- Juro tibi, si quam facias sotosora movestam, taiabunt capitis Baldo in praesone borellam, et nostrae imprudens eris unica spinta ruinae. Nam dic, quae speties damni, quae perdita rerum esse queat maior, quam mundi perdere solem?
- Fac magis, ut ratio conseiat, pone furorem, sume reposamen cordis, tunc omnia vinces, omnia spezzabis valido bastone rasonis.

  Ne, Fracasse, nega te te summittere nostro parero, nisi non salda ratione trovato.
- Prende duos tecum socios de gente Cipadae, quos tu saepe trovas inimicos esse paurae, sumite corazzas, longumque piate viaggium, deque zenoveso portu passate marinam, donec arivetis soldani ad regna Gurassi,
- gens ubi guerrigeras iactat mamalucca fadigas, tenta, fac ve provam per drittum, perque roversum si talem fortasse queas convertere sectam, ad Christi non dico fidem sanctaeque Mariae, sed mage convertas veniant hunc struggere mundum,
- out neque tantini restet signale quadrelli.

  At si forte velint et vos renegare batesmum, cur non? dum nostri fiat vendetta patroni, nos macometani cito deventabimus omnes.

  Talibus in bandis gestorum phama tuorum
- cridat adhuc, quam nulla unquam vecchiezza nigrabit, tunc cum parthorum magno sub rege Sophino banderalus eras, turcorum contra canaiam. Ast ego fratantum, vel vi vel fraude, cavabo, ne dubita, Baldum; Baldum, sis certus, habebo.
- 60 I, precor, ac voias Falchettum ducere tecum,
  Moschinumque simul, quia praticus ille paronus
  est maris. I, dico, ne dormi, vade, camina.

  Auma Fracessus sit e telerabe linguere Reldum
  - Ayme Fracassus ait, tolerabo linquere Baldum? -

Dixit, et impresam tam grandem fortis abrazzat, nec dubitat se se soldanum posse Gurassum ducere cum toto mamalucchi robore campi.

65

70

95

Venerat interea, iussus praetore, Tognazzus Cipadae ad villam, sicut vulpazza pelata, quae, postquam miseris dederat malapasca galinis, quantum trista potest vadit nascosa per umbras, quacchiaque per terram fregat cum corpore panzam. Zambellum tollit, quem secum ducit in urbem, confortans ut iam stet alegrus contra coluium, quem vult omnino squartet, comedatque figatum.

Mox docet andando, pedagogi more galanti, quales inchinos moveat, dicat ve parolas, quando favellabit messeros ante saputos: moccatum teneat tunc nasum, perque nientum ardimentum habeat capitis grattare pedocchios.

Zambellus nunguam strepitosas viderat urbes.

Zambellus nunquam strepitosas viderat urbes, quamvis non multum discostet Manto Cipadam. Qua propter totum paret sibi cernere mundum, quum videt a longe tot mucchios esse casarum. Ad portam Sancti veniunt insemma Georgi,

Quinque levatores opus est transcendere pontes.

Zambellus passat multam non senza fadigam,
namque procul cernens tantos fumare caminos,
ascoltansque simul de campanilibus altis
campanas resonare omnes, dum nubila tronant
(tronabant etenim, coelum imbrattante sirocco),
se tirat in dretum, dubius si mundus abassum

tunc veniat, tanto circum strepitante tonatu. At strassinat eum Tognazzus more vedelli, quando becariam non ille intrare talentat. Iam venit in piazzam, lignoque capuzzat in uno,

datque stramazzonem, chioccatque culamine terram.

Hunc mirare velut mattum populazzus atrigat.

— Cur — Tognazzus ait, — cur tardas ire davantum?

Ut video, ad Modenam ursum menare bisognat. —

Nil parlat Zambellus, habens pensiria zucchae 100 non gathiata minus, quam rigas carta vogandi. Surgens ille tamen, sguerzis cum passibus ibat, atque caminabat veluti res matta per urbem. Sed stupet esse casas tantas insemma dunatas, tot quoque contradas, tot portas, totque fenestras, 105 totque canes, homines, tot mulas, totque cavallos; dumque susum guardat, nunc urtat, nun ve trabuccat, urtat in inscontros hominum, per saxa trabuccat, saepeque currentem trigat mirare cavallum, IIO currentesque canes post illum rodere caudam. Parlat Tognazzus: — Quid sic, Zambelle, stupescis? Vidistin similes usquam, tantasque cotalas? — Ille, velut media campagna staret ad ipsum officium zappae, respondet voce gaiarda:

Potta meae matris, quam granda est ista facenda!
 Doh, Tognazze, precor, me lassa videre pochettum.
 Tam bellas tezas, tam bellos ipse casottos non vidi, postquam me matris panza cagavit.
 O quantum foenum, stopiamque fenilibus istis

120 gens logare potest pro grassas pascere vaccas!

Quare plus tostum non me, Tognazze, menasti? —

Talia dum sbraiat, matronas ecce politas,
non proprio bellas splendore sed arte beletti,
suspicit in summis stantes guardare fenestris.

Hae cito, sentita Zambelli voce cridantis, se se scoprierant, velut est usanza donarum, more galanarum testas buttare deforam, et quoquo strepitu se se affazzare fenestris. Has mirare trigat Zambellus, postea ditum

porrigit in susum, pariter quoque smergolat: — Oh oh, angonaia, vides illas, Tognazze, fomennas? — Cui tacite Tognazzus: — Habes num cancar adossum? quid, maruffe, cridas? — Sic dicens prestiter illi donat punzonem costis, subterque fiancum.

135 Urlat at ille magis, ditum magis alzat et i, oh

repplicat: — Has bellas cernis, Tognazze, reinas?
cur tam sberlucent? stellis incago daverum.
Si nostras guardo fomnas, tot guardo padellas. —
Tunc cito desperans hinc vecchius desviat illum
in contradam aliam, sic bassa voce loquendo:
— Claude hanc boccazzam, nisi vis bastone tocari.
Nunquid, matte, putas mediis in boschibus esse? —
Dixerat atque illum super alta palatia menat.

Ante Potestatem tandem Zambellus arivat, quo visto a longe coepit ridere brigata, nam straviatus erat, nam tota mente balordus, coctus sole, niger, squarzatus veste, bisunctus, mostrabatque super foenum dormisse milannos, cui veluti spergol rizzis caviata capillis,

145

- 150 festuchisque riget strami, buschisque paiari.
  Pectinus hanc nunquam raspat, sed striggia bovorum:
  semper habens tegnam, longasque in crinibus ungias,
  namque molestatur schiavonibus ille pedocchis.
  Portat zacchettum grossi, frustique bisetti,
- quem dubitas utrum sit drittus, utrumve roversus, fertque canevazzi curtam, strettamque camisam, quam sine savono bis tantum smoiat in anno. Huc igitur veniens coram praetore, tamagnam smaravigliabat circum guardare brigatam.
- O codesella inquit, quo me, mi barba, tirasti?
   Non isto plus stare volo, Tognazze, fenilo.
   Hinc me torna casam, quia me scagaita molestat.
   Quid sbraias? Tognazzus ait; quin cernis adesse messerum? vadas, horsu, marzocche, plusoltra.
- Vallá, quid indusias? cui dico? vallá, diavol.

  Tocca manum domino, fac chinum, piga ginocchium, dic ve: Bonasera vobis, messere Potestas. —

  Vult ita Zambellus, verum mal praticus aulae cortesanus erat, cum porcis semper usatus.
- 170 Accidit ut staret suprema in fronte palazzi scragna Potestatis, veteres dixere cadregam,

in qua non sedeas, nisi montes octo scalinos. Huc it Zambellus, guardat, guardansque, ficatas dum tenet in faciem praetoris semper ochiadas, non alzare pedes memorat, sed fortiter urtat 175 inque gradu primo scapuzzat et ecce roversus cascat, et in schena talem piat ille cadutam, ut pede dischiodet tavolam, culoque fracasset. O puta, si centum schiopparunt pectora risu, si populus strepitans incoepit battere palmas. 180 Se levat in coleram, truncum ve Tognazzus aferrat, quo cum Zambelli spallas spianare volebat, atque super dorsos Galenum ponere boschi. Tunc ait: — An sic sic docui te, siccine formam, materiamque dedi parlandi, brutte cavester? 185 tam cito scordasti quidquid stamatina docebam? nonne maëstravi te grossum, quomodo bellos inchinos facias domino, teneasque netatum hunc nasum, dicasque illi: Bona vita patrone? — Sic ait, atque volens iterum maëstrare gazanum, 190 scilicet inchinum curvo formare ginocchio, en ventosa sibi scoccat deretro coreza. Zambellus voluit tanto discedere bombo, namque colubrinam pensaverat esse crocatam. At quia post crepitum veri nasantur odores: 195 qui nec aquam vitam, qui nec salnitria, qui nec materias alias pro sbombardare trovatas ederat; ast aium, scalognas, porra, cipollas; omnibus extemplo patuit magagna Tognazzi. Tuque medesme puta, si tunc risarola comenzat, 200 si centum nasos tenuit brigata stopatos. Ille facit scusam stringam rupisse galono, omnibus at culpam facies grizzata palesat. Zambellum tamen ille tirat, chiamatque dapocum, chiamat osellazzum, sponsonat, stigat, agrezat, 205 ut coprire suum queat hoc sub cortice scornum.

At male Zambellus simili vezzatus in arte.

dum praeceptoris seguitat documenta Tognazzi, inchinum fecit tam bellum, tamque legerum,
quod cum zenocchio fregit calcante quadrellum.
Inde manum porgit, quam brancans ipse Potestas dixit: — Benveniat, magnae laus prima Cipadae. —
Mox dextra sentare manu sibi fecit arentum.
Ergo suos contare illic se accingit afannos
hic novus orator, quo non Ciceronior alter, cui tanta in studiis concessa est copia linguae, quanta patet cum bos sibimet culamina leccat.
Patres conscriptos Zambelli oratio movit, imbroccare sciens quidquid suadela rechiedit.

At sibi praecipue virtus datur una: quod orans de scala, ut fertur, cadit in cantiria doctor.

Dum lamenta facit multo de crimine Baldi, saepe suam dicit vaccam fecisse vedellum, et vult mascherpam signoro mittere caldam.

Attamen oscuras dicat licet ille parolas, cuncta bene intendit discretio multa Gaioffi, unde datur contra Baldum sententia tandem, qui stet in aeterno moriturus carceris antro, totam Zambellus robbam de iure governet.

Gobbus at indusians Tognazzus alhora negottam, corripit armatum zafforum protinus agmen, itque Potestatis iussu, patrumque statuto, illas ad saccum Cipadae tradere stanzas, quas sibi devotas Baldus capelazzus habebat.

Ipse Gaioffus erat studio cazzatus in uno:
scilicet ut postquam Baldum presone cadenat,
postquam Fracassum certatur abisse gigantem,
de fundamento streppet casamenta Cipadae,
quae gratat hinc Bressam, quae pectinat inde Cremonam,
saepeque Ferraram vodis facit ire besazzis,

saepeque Ferraram vodis facit ire besazzis, saepeque Veronam plenis facit ire braghessis. Nec solum terret sua maxima phama Milanum, nec solum Romam, Zenovam, gentemque Samarchi,

sed late imperium, populos ac regna Bacani. Cingar id audierat, totum se in tergore stringit, 245 omnia pro Baldo vult mente patire gaiarda; dumque sachezatur, vaditque Cipada botino, huic casa plus mansit barberi netta bacino. Non latet at coram sbirris, coramque Tognazzo comparet, zuratque illis, sagramentat et inquit: 250 non unquam tenuisse ladri consortia Baldi; quamque potest, se se Tognazzo fingit amicum. Denique finito iam sacco, tornat in urbem chors armata, ferens varias in tergore strazzas, diversumque parans sibi bestiamen avantum. 255 Uxor at interea Baldi, quae Berta vocatur, nuda viro, infelix, vix uno tecta sochino, de Berti poverina casis per forza levata est, nam, velut a patribus sententia fixa dabatur, 260 possessum Zambellus habens possessor habetur. At sfortunatam Cingar non deserit illam, quae male stentaret, vel forte pericolus esset, ne supra scragnam, velut usat robba guadagni, ipsa sedens teneat bottegam semper apertam, 265 ni Cingar monitis et re sibi praestet aiuttum. Illa fiolinos lactat vidoëlla gemellos, inque domo patris filat, spesamque guadagnat. Quae tamen in colera nimio saltata dolore buttat humi fusum, vellitque galone conocchiam, stangonemque piat, Zambelli ad tecta galoppat, 270 quem bastonatis tam spessis battere giurat, quam spessis usant villani tundere paiam. Guai, Zambelle, tibi, si te retrovabit acasam! Veh spallis, schenisque tuis: tempesta diablae ecce tibi magnam portat furibunda ruinam. 275 O ventura ingens, quod eras lontanus alhora, sed tua Laena tamen, tua coniunx dico galanta, quae te matturlum gaudebat habere maritum,

ut videt in se se bestialem currere Bertam.

- atque vilanias sibi sic tutavia cridantem, quae vult, quae chiodum ficcat iam battere sellam, postquam nulla datur sors bastonare cavallum, ipsa quoque a fianco destaccat provida roccam. Dico, Laena videns in se properare colaltram,
- detrahit a laevo costato praesta conocchiam, quam nunc nunc magno stopparum fasce gravarat, dumque illam pensat subito deponere zosum atque foiadarum simul azzaffare canellam, Berta sopraveniens stangam drovare comenzat.
- Laena carens aliis armis, cito currit ad ignem, cui linum et roccam porgit, focus illico seccam materiam brancans ita flammam tostus avampat, ut cito bombardans murum colubrina fogatur. Berta videns in se magnum crevisse faloium,
- terga dat, itque viam, scapolat, volat instar oselli, namque fogum contra combattere magna patia est. Altera, quae antiquas offesas mille ricordat, non minus incalzat, tanquam sparaveria quaiam, quam fugit illa, velut smerlum lodoletta sequentem.
- Berta cridat: Mea chara soror, cugnataque dulcis, parce mihi, me me miseram, perdona sorellae. Laena cridare sinit, quae nullis victa pregheris mercadantescas plus monstrat semper orecchias.
- Dextra sfavillantem brasato stamine cannam alta tenet, sed laeva studet, dum curritur, illam prendere seu chiomis, scufia cascante, solutis, seu per guarnellum, vento boffante, levatum. Berta magis rancat, nonnullas iamque favillas schioppezare super coppam sibi sentit apertam,
- unde caput voltans sofiat pro estinguere pensum,
  sed nasi cimiola sui scottata bofavit.
  Hinc duplicat cursum per drittum, perque traversum,
  non aliter currens quam gatta domestica pocum
- 315 ad cuius caudam porci vesica tacatur,

320

in qua sunt favae seu tres seu quinque granelli. Illa fugit, sentitque fabas post terga sonantes, quoque magis properat semper seguitatur ab illa vesica, pensatque hominem sibi currere dretum. Tandem perveniens ad quandam Berta masonem,

Tandem perveniens ad quandam Berta masonem, altorium vocitat, vultque altam scandere sepem, contextam stroppis salicum, plenamque rovidis. Utque salita fuit, propter saltare delaium, se se cum socca spinis gathiavit in illis,

stantibus in susum pedibus vilupata remansit, fecit scoperto solem tenebrare quaderno, contraque naturam superavit luna maritum. Non stetit indarnum, sed caldam Laena conocchiam mersit in ecclypsim, qui iam scuraverat orbem.

Quando focum sensit coxas bona donna brovantem, victa dolore simul, fumantem supra menestram sopiat, atque altro mollat simul ore corezam, quae potuit vento roccam smorzare gaiardo.

Quo facto, intrighis tandem se sbrigat ab illis,

inque pedem saltans, animosior igne stuato, inchinat se se, medium rapit illa quadrellum, contraque cugnatam magno conamine lanzat. Laena tamen saxum leggiadro corpore schivat, medesimumque pians dardeggiat ad unde venivit.

Inter eas igitur spinorum macchia manebat, ultra quam se se pedezonto Berta gitavit, hic se brancantes per trezzas unguibus ambae tambussant, mordent, squarzant, sine forbice tosant. Vidi gallinas quandoque, vel ova covantes,

vel pullinorum squadras per ubique guidantes, appizzare brigam becchis, graffisque cruentam. Qualiter apparent spennatis undique bustis, dum se beccantes raspis grassantur aguzzis, taliter in finem se Laena et Berta travaiant.

350 Audito tanto strepitu visinanza corivit, et quasi iam mortas ambas catavere iacentes, quas vecchius Zambo cagnesca pace ligavit.
Sic quoque Tognazzus venit huc, venit huc quoque Cingar, atque ribaldellus, simulans deffendere Laenam, dat tortum Bertae, fictoque furore menazzat, imo levans dextram monstrat dare velle bufettum.

Sed Tognazzus eum repiat, repiansque favellat:

— Quid facis? o Cingar; quem nam aquistamus honorem nos homines maschii femnas bussare matazzas?

355

Non ne ricordaris quod Doctrinale comandat:

« Foeminea in pena est nullum memorabile nomen,
poltronam sed habet talis victoria laudem »?

Eligo plus tostum combattere contra diablum,
quam contra femnas, peiores trenta diablis.

Quo magis illius schenas, humerosque tracagnas, illa vilanias in te magis aspra sagittat.

Non est ira quidem super huius daemonis iram.

Quam si etiam nolens, etiam sine mente nocendi, tantillum laedis, quantillum littera fert « i »,

370 littera pro bretta, quantillum sive pedocchius, sive tuam cagat pulichettus supra camisam, oyme, cave sennumque tene scaltriltus acoltum, namque Sinona bifrons, namque illa gnatona trilinguis, vel panem tavola cum tecum mangiet in una,

vel somnum lecto cum tecum prendat in uno, vel stet, vel sedeat, vel eat, vel tornet acasam, vel patres nostros ad missam curva biasset, cervello semper masinat, sensuque lavorat, lambicat ingenio, distillat corde, misurat

quae sunt mente quidem, quae sunt facienda tumultu, quove modo de te miserello, quave manera suscipiat frendens vendettam denique largam.

O sfortunati, miseri, pazzique mariti, tradite vulparum gallinas ante governo,

ante lupis pegoras, sparaveribus ante quaiottos, quam migolam fidei vestris praestare moieris. Foemina sola potest omnem destrugere terram, I40 BALDI

tam bene scit frodas animo componere torto.

Bronzinum gerit illa caput, quod, quanta Milani
artelaria tenet castellum, quanta Ferarae
duca parecchiavit per supra perque datornum,
non nasi (mihi crede) pilum spetraret ab illo.
Cervicosa suum, vel versum vel ve roversum,
sicut aristotilans, autenticat illa parerum.

Vult sit evangelium quod pensat, quodve favellat.
Tota ostinato, mattoque paranda cavallo,
qui se fraschuzzam plantat restitus ad omnem.
Sed quid ego ad solem candelae trado lusorem?
sed quid ego ad savium studeo donare saperum?

Tu, Cingar, melius nosti, tu saepe provasti quando supervivens, nec adhuc portata diablo, prima tua uxor te quondam Gnesina domabat.

Dic rogo, dic nobis: qua stringas morte tiravit?

quandoquidem phama est quod eam de pane cavasti.

Sed quo seu ferro, sed quo seu flumine, sed quo seu lazzo moruit, prorsus nescitur, adunca non tibi noiosum sit, Cingar, dicere tuttum, dum prohibet nostros festa haec hodierna lavores. Incipe; Zambo, sede, vosque omnes, quaeso, sedete.

At scozzonatus Cingar, cui tempore lungo ad mentem tota est, et a sennum pleniter omnis ars tacagnariae, sanctae quoque regula Cittae, se se in cervellum retinet, stratagemaque pensat, quo sit ab infido trapolatus forte Tognazzo, ut solet a visco trapolarier oca marina, namque procul dubio vivam soteraverat illam, quam reperit torno fusos componere tortos. Ergo putans factum non ancum esse palesum, hic stetit in puncto iuris, nullaque manera vestit zorneiam zanzarum more legeri, sed magis officio se se gnatonis adaptat.

sed magis officio se se gnatonis adaptat.

— O — ait, — o dignas semper, Tognazze, parolas consiliatrices, plenas Solomone, tilatas,

415

410

- sentimus de te, de te neque fallimur unquam.
- Non nisi laudandum est praticonis credere vecchis. —
  Dixerat, et versum Bertam cito lassat ochiadam,
  cegnandoque facit scusam, de more cativi,
  si dixit dignum parlamentum esse Tognazzi,
  quod sempiternis taietur marmore seclis,
- dignum quod lettris doris ut messa notetur,
  namque senem pazzum cupit his caparare losenghis.

  Berta, cativerias quae Cingaris adnotat omnes,
  quae quoque non minus est quam Cingar plena magagnis,
  vertitur ad vecchium, sic dulciter ore locuta:
- Barba Tognazze, volat clarissima phama Cipadae de Castelluzzi regnis ad sceptra Moraighae, non virtute mei (volo confessare) mariti, non quod in hoc nostro stet gens paladina tereno, at vestrae largo saviezzae plena tesoro.
- Sic alias Cipada suo cibat ubere terras, porchettos ut scrova suos, ut cagna catellos. In pede conseio si stat Cipada Tognazzi, conseio pariter rueret Cipada Tognazzi. Attamen hoc uno Reverentia Vestra capuzzat,
- foemineam quae sic razzam generaliter urtat.
  Fallitur ah quandoque viri doctrina saputi!
  Vos consul magnus, vos rex, vos papa Cipadae, cui datur in manibus tam magni brena cavalli, et mala sic vestram sotomittit opinio testam?
- Ah mi barba, nimis qui mangiat denique crepat.

  Sconsolata quidem domus est, et plena gramezzae, in qua nulla tenet dacattum foemina robbam.

  Foemina si maschio nunquam concederet illam quam debet portam, mundus sine gente quid esset?
- Non maschius tolerat pariendo mortis arisgum, it sine pensero natorum, et coniugis, imo absque sui stessi cura propriaeque fameiae, itque solazzando ad spassum poltronus, et uxor

I42 BALDI

| 400 | ioenina si ianat quandoque, caunque supma          |
|-----|----------------------------------------------------|
| - 1 | quae maraveia? Nequit calcagno sistere tondo:      |
| 1   | qua nil mobilius, qua nil tenerinius, et qua       |
| 100 | nil cascabilius terris natura tapavit.             |
|     | Ast homo, qui reputat se se genus esse provatum,   |
| 465 | maturumque, gravemque, finum, plenumque rasonis,   |
|     | de cuius larghis egressa est foemina costis,       |
|     | proh Deus! impresas quas non facit ille gaioffas?  |
|     | Non bos, non asinus, non quaevis bestia matta,     |
|     | fare quod ipse facit vellet per mille prevendas.   |
| 470 | Dicite: per vostramque fidem, mihi dicite verum,   |
| 470 |                                                    |
|     | de quantis toto ladris piccantur in orbe,          |
|     | de quantis linguis, aut occhis, de quot orecchis   |
|     | beccariae hominum faciuntur iure malorum,          |
|     | nunquid in ipsorum numero muliercula sola est?     |
| 475 | Aut si sunt aliquae, naso numerare potestis.       |
|     | Foemina non, coelum renegans, chiamansque diablum, |
|     | noctibus integris stat ludens perdere scudos,      |
|     | perdere mantellum, camisam, perdere bragam,        |
|     | sive sbaraino, seu cricca, sive tarocco.           |
| 480 | Foemina non habitat boscos, non spoiat, amazzat    |
|     | ladra viandantes, non praticat illa palazzum       |
|     | peiorem boschis, ut robbet, strozzet, abarret,     |
|     | scortighet orphanulos nudos, viduasque tapinas.    |
|     | Foemina non cibat osellazzos carne rapaces,        |
| 485 | non suppis braccos, non blanco pane levreros;      |
|     | non quando sentit portam chioccare famatum,        |
|     | strazzosumque inopem, panisque rogare tochellum:   |
|     | - Vade - ait - in pacem, nec voias frangere portam |
|     | Foemina non stuprat pueros, sforzatque puellas,    |
| 490 | non dat ad usuram, non scalat nocte fenestras,     |
|     | non facit alchimiam falsam, tosatque monetam,      |
|     | non seguitans campum quae sunt aliena rapinat.     |
|     | Hae sunt impresae dignae, sanctaeque facendae,     |
|     | sunt bene gesta viri, cui summa potentia soli      |
| 495 | cor sublime dedit, dedit esse, deditque vedutam    |

ingenii, sennumque gravem, saldamque rasonem. O sine vergogna sfazzati, o lorda somenza: ite lupi, porcique, canes, asinique, cavalli, namque lupos, porcosque, canes, asinosque, cavallos, non homines vos dire licet, formasque rasonis. At si voltamus chartam, bona foemina sola est, quae stentare domi solet, ac ter mille facendas misterum facit hic ut in una commodet hora. Dum sternit lectum, saltat brodus extra lavezum, sgnavolat in cuna mamolettus, lacve domandat, 505 rodere vult toccum panis maiusculus alter, porcellus grugnit, gallus, gallina chechellant, clozzaque pulcinos studiat diffendere milvo, ad quem scazzandum non est qui smergolet ay ay. Ac ita mille operas opus est insemma redrizzem: qua pignata bulit, stizzos tiro praesto dabandam, tunc quoque cum semolis meschio brotalia porco, mittigo puttellum dans lac, pezzasve cacatas smerdolo, fanciullum maiorem pane tasento, atque tut an trattum clamans pronuntio pit pit, 515 currunt galinae solitum beccare granazzum. En quot ad effectum mandat bona foemina cosas. Quis vestri capitis cerchet, Tognazze, pedocchios, quis massaricias bruttas lavet atque mudandas, quis tandem spulicare queat damatina camisam? Si vobis nulla est mulier, vel baila, vel uxor, quis gerat officium pelizzae, scaldaque letti? Ne biasmate igitur nostram, Tognazze, geniam, nam Bertolinam postquam sepelivimus illam, illam, quae lungo fuit uxor tempore vobis, 525 non est quae teneat vos bellum, vosque tilatum. Tunc de calcagnis suspirum grande cavavit Tognazzus, dicens: - Cordoium, Berta, dedisti, cum Bertolinae memorasti nomen amatae.

Cunctas plus tostum voluissem perdere vaccas,

quam Bertolinam, quae vaccas praestitit omnes.

530

144 BALDI

Sunt modo quinque anni, passarunt forsitan et sex, quod Bertolinam sposavi mense novembro. Ayme, quis illius costumos dicere posset, stare pares dignos regis, papaeque moeris? 535 Mille quidem pegoras media beverasset in hora, docta fuit grassos manibus componere gnoccos, tortas, tortellos, maccum, muliebre polenta. Non ego scordabo donec mihi vita manebit splendentem manuum pellem, digitosque galantos. 540 At si narretur tuttum, nimis esset afannus, quando recordor eam totus disnembolor intus. tot bon costumos habuit quod testa capillos. Cingar vix retinet schioppanti in pectore milzam: - In verum - dixit, - femnam moruisse cotalam 545 est grandis codesella tuis, Tognazze, facendis. Nam tua robba, domus vadunt sotosora, quod illa instrumentorum fuit unica mastra tuorum. Sed moruit; quid te plus oltra gramire bisognat? Prende aliam, quae te scaldet, bon home, putinam, 550 ne dubita, quoniam contado stamus in uno, quo genus ad plenum bestiaminis huius habetur.

O utinam semper sit tanta caristia panis,
quanta est donnarum per totum copia mundum! —
555 Sic ait, et Bertae cignavit, ut inde recedat,
vult quia cum solo solus remanere Tognazzo.
Berta cativa sciens quidquid trammatur ab illo
accipit inchino reverenti a barba Tognazzo
combiatum, occhiadamque illi slanzavit amaram.

Tuque, Comina, satis cantasti; Gosa merendam ecce parecchiavit pro te, pro meque modernam.

Iam dudum pleno fumat bona suppa cadino.

## LIBER SEPTIMUS

Maxima nostrorum sedeat praesentia patrum, qui sese reputant solos mangiasse Minervam, et sunt plus matti quam centum mille cavalli. Ne, rogo, sdegnentur nostram ascoltare Cominam, quae vecchium quendam zurans habuisse maritum, inque capronazzum penitus vertisse zelosum, sic maricondarum scudellis plena comenzat.

Cingar, amicitiam Baldi super omnia guardans, totas ingenii sothiezzas ponit acampum, vel sit opus robbam, vel opus sit perdere testam, an queat hunc ipsum duris sferrare cadenis. Fingit amicari volpina fraude Tognazzo, cum quo raggionans longis diversa parolis venerat ad causam Baldi finaliter ipsam,

de quo mille malos simulando dire comenzat:
qui sit fur, latro, stradarolus, forca, ribaldus,
qui sit amazzator gentis, qui mille diablos,
mille satanassos portet maledettus adossum,
qui centum meritet mortes, vel mille, vel octo
millia, vel centum centena miara soghettos.
Inde cavestrellus, voltans parlamen in altrum,
introit ad factum Bertae, quae priva marito,
carceribus chiuso aeternis, cum rebus habendo

vult sibi compagnum lecti accattare novellum.

iam desperatis, iam mortuis, iamque sepultis,

10

15

20

T. FOLENGO, Le maccheronee - I.

Ouo dicto alquantum tacitus manet, inde comenzat: - Sunt arcana mihi, tibi quae, mi barba Tognazze, dire habeo, modo sis mutus, nullique paleses. Est importanzae non pochae impresa cotalis, nec nisi sub groppo confessionis habenda. 30 Zura mihi, quod te possit portare diavol, si minimum cennum praesumas fare de hac re. -— Dic — Tognazzus ait, — promitto, zuro, piabo mille sacramentos, non talia dire neguno. -Cingar suspirat tacitus, mox parlat: — Amicus 35 non est daverum, qui quidquam coelat amico. Semper usanza fuit mecum servire libenter: attamen unde mei siat interessus honoris, omnibus incago respectibus atque guadagnis. Quorsum haec? forte inquis; nam forsitan esse putabor 40 rebus in his, quae sum dicturus barba Tognazzo, sive tabachinus seu qui trucimaniter intrat furtim cantones omnes et acordat amantes. Attamen haec quoniam fieri dritissima possunt; quando quidem sacra matrimonia rite sequantur, 45 nullus ab officio me sancto absterreat isto. Berta, uxor Baldi quondam, nunc solta marito, abrasata tuum cruciatur propter amorem, penseros mihi saepe suos e pectore sgolat. Non tantos crevellus habet fundamine busos, 50 nec quae formaium grattat grattucchia matellum, quantos illa suo fert pro te in ventre forato. Semper te chiamat, semper te smaniat unum, semper suspirat, lagnat, sibi pectora chioccat, atque suum dubitat ne cor, ingrate, refudes. 55 - O mi belle - cridat, - cur non, mi belle Tognazze, scis quod amo et brusor de te, mi belle Tognazze? Mi Narcise, veni, mi mi Ganimelle, camina. Ne me despresies, ne bocca melada refudes. -Sic meschina cridat, nimio tal volta brusoro 60

trasportata ultra proprii confinia senni.

Nocte, die pensat de teque, tuoque bochino, quem dolzore quidem pensat superare povinas. Cuius multiplicat sic nervos doia per omnes, ut dicas: Oyme, sborrat tapinella fiatum. 65 Cerco ego de tantis illam distollere brighis, sed sempermaium retrovo fecisse nientum, qua propter de parte sua tibi porto novellam: si dignare velis secum dormire maritus, dummodo secreto fiant sub foedere nozzae. --70 Cingar aquam pedibus talem dat barba Tognazzi, ut vecchius pazzus magis altus crescat aquatus; nec penses quod tunc in beccum rideat illi, sed tales Cingar despicat ab ore parolas, ut simul in centum Credos credisset alhora. 75 Quali praestezza tordus se in rete viluppat, sive ad porrectum trat rana golosa boconem, moscaque multipedis gathiatur compede ragni, tali veschiatur Bertae Tognazzus amore. Qui prius alquantum schenam longare comenzat, 80 atque bayas digitis labro forbire colantes. Mox abbrazzato ter Cingare, terque basato, sic ait: - Esse potest? an me mea Berta maritum appetit? o nihil hac impresa charius esse quippe mihi posset, contentor, cedo, fiatur. 85 Illa parangonem de me si fecerit ullum, poltronem dicat Baldum, dicat ve dapocum, desideretque illum, similesque perire maritos. Non pensare susum voiat mea Bertola, Cingar, quod mihi sit modicum gobbae, quod testa capillos 90 profluat alquantos, velut est usanza, canutos; non hos, crede mihi, non hos vecchiezza biancat, non mihi pro senio mancat dens iste davantum, at sunt affanni, mihi quos respublica donat; nam possum giurare tibi, me cancar amazzet, 95 non habeo nisi non annos quaranta duobus.

Si tamen illa velit penitus pensare Tognazzum

100

105

IIO

115

120

esse ribambitum vecchium, similemque vetusto Mathusalem, quae sit memoret sentenza Gonellae: « Forza datur iuveni, vecchio destrezza galanto ». Sum bellus, riccus, sum prudens, sumque gaiardus, est quoque grassa mihi possessio, grassaque vallis, vallis non per quam ranarum turba coaxat, non qua zenzalae nascuntur in aëre guasto, auribus et nostris cantant, dicuntque cosinum, ast ibi vina satis, multumque potenta recoio, dulcia, garba, rubras facientia denique galtas; vaccas tres habeo, Cervam, Moramque, Bonelam, quae mihi mascherpas faciunt in tempore quoquo, et sua quatrinos cumulat mihi soccida multos. Non mihi de paia casamentum, deque canellis, quos picolus boffare queat per nubila ventus, imo de coctis domus est fabricata quadrellis, cuius colmegna est cuppis coverta novellis, qui sunt ex numero viginti quinque desinae. Tum quidquid zappae, tum quidquid in arte cosinae esse potest, habeo: vangas, rastillia, rascos, marrazzos, rasegas, ficcos in aratra gumeros, hinc ve segursellos, manarinos, inde badilos, cum quibus et soleo zoccos spaccare segures, chiodos, martellos, trivilinos, atque trivellas, ferraque segandi, gramolam, misamque farinae, burrattos, descos, sedacia, mille facendas, quas narrare quidem facerem fastidia mondo: haec ad commandum charae sunt omnia Bertae. X Doctor aratoria sum menzonatus in arte, doctor et a stalla grassum portare ledamum, omnibus in seris plenas scio mungere vaccas, inque rotam tondam teneros calcare casettos.

> Non plasentinis malghesibus atque vacaris invideo lactis frescum menare botirum.

Herbida prata scio cum falce taiare seganti, scavedagnare agros, fossatis cingere campos, subque iugo drizzare boves usareque manzos.

Sunt mihi porcilli tres, virdo vimine facti, inque meo solum cortivo deputo fornum, tota suum solet hic panem infornare Cipada.
 Sum Tognazzus ego, sum qui conservo Cipadam, sumque Sinagogae princeps, archique vilanus,

nil nisi Tognazzus per villas dicitur omnes, nil nisi Tognazzus cunctis de rebus abundat, sum prudens, saviumque caput, sum, dico, Tognazzus. Quae sine conseio magni sunt facta Tognazzi, crede mihi, tandem tandem menchiona troantur;

sed quae conseio sunt masticata Tognazzi, crede mihi, bona sunt, nec possunt fallere iotam. Parlat evangelium, cum parlat bocca Tognazzi, sed quid butto viam tempus, dum tanta recordo? Tu, Cingar, nosti, tu scis, tu cuncta provasti.

Vade viam, Bertamque trova, cui talia dicas:
 Tognazzus mandat tibi tantas, Berta, salutes, quantos in coelo video de sera lusores, quantos cuncta foram buttant boscamina foias, quantas Millanus bene grassas vendit ofellas,

quantos per Venetum spendunt cannalia bezzos, quot sanctitates peregrinis Roma palesat, quot vermocanos mandat Valtropia Bressae, quantas tota stryas Piamonti patria brusat, quantos consumant fratrum refetoria tortas,

quantos in Napoli gens buttat ubique naranzos, quantos Cipadae piccat provincia ladros, quotve solent guastas spetiari vendere cosas, quot ve ladri zaffi, navaroli, stirpsque gabellae, quotve molinari robbant, ostique rapinant.—

Sic totam milzam, sic totam dono coradam, tradoque me stessum Bertae vaccamque Bonelam.

Dixerat, et, rursum abbrazzato Cingare, magnum suspiramentum pulmone cavavit ab imo. Cingar promittit toto fare omnia sforzo,

I 50 BALDI

ut matrimonium tantum procedat avantum, inde abit impressam, Bertamque trovare caminat. Tognazzus manet hic, in stroppa sistere nescit, spudat supra manus, sursumque tírare brasolas incoepit calzas, stringa mollante, rapatas.

Mox digitis cercat buscas subtiliter omnes, tratque foras albam circum collare camisam, saepe manu tastat grisos in vertice tosos, quos flavos amor esse facit parere capillos, foppas crispatae studiat distendere frontis, atque savone facit vultum tirare rapatum,

sbercifluos oculos tum Bertae purgat amore, quos per passatos non sledammaverat annos; nasum barbozzo taccatum smerdolat ungis, qui colat et cornu sofiat, porrisque gravatur.

Bucca tumet, longaeque cadunt in pectora bavae, quas quandoque boves videas effundere vecchios. Non habet hic alium specchium quo semet adocchiet, quo semet faciat bellum, sed ad albia currit, in quibus est solitus vaccas beverare pienas:

hic se specchiat aquis, Narcisi more galanti, hic nasum mento se cernit habere tacatum, atque povinatos oculos similesque brasillo, hic desdentatas se mirat habere ganassas, quae tamen ob nimium formosa videntur amorem.

Aptatur capiti mufolenta beretta mazucco, in cuius marzo rosa candida ponitur orlo.

Panescum lateri cortellum piccat, habentem de bufali cornu manicum, dotone doratum, cuius stringa ligat pendentem rossa guainam.

200 Praeterea triplici borsam volitante fiocco fertque, bagatinis plenam, levibusque quatrinis.

205

Interea Cingar Bertam simulare comandat, quae bombasinam vestit se protinus albam, seque galantinam faciens, fregat ora biacchis, pectinat et triplici dispostas ordine trezzas, cincinnosque facit ferro crispante fogato.

Scufia cui chiomas tremolantis plena covertat,
lenzaque per mediam frontem sat commoda quadrat,
post haec velamen gialdi subtile coloris
imponens humeris super ubera lactea tirat,
pectoreque in medio tenet illud gucchia piroli.

210

215

Iamque aderat festum, quo turba vilana sub ulmo ballat, et ad pivae numerosa sonamina balzat.

Venerat huc Cingar, quem Berta apposta sequivit, ballantesque simul stabant mirare vilanos, sed tanto strepitu quod tellus tota tremabat.

Hic drittum saltum charam facit ante morosam, ille capriolam netto pirlamine format, ast alius balzo se buttat in aëra tondo,

220 atque alius circum se terque quaterque revoltat.

Est qui saepe rotat propter stancare puellam,
est qui saepe cridat sbraians: — Sona piva pavanam,
fac spingardoium, fac strazzam, fac matarellum,
seu mazzacroccam, seu Spagnam, sive gaiardam. —

Multi, pro nimio stracchi sudore, frequentant vicinas betolas, zainas sine fine tracannant.

Multiplicant flatum pifari virtute bocali, quos retridare audis lingua frifolante sonamen.

Interea, ut fitur, ballus cessaverat unus,

230 expectant pivae quis danzam chiamet un'altram.
Ipsa retornarat muliebris turma sedendum,
sugabantque viri fazzas sudore colantes.
Cingar habet roncam et largum pugnale dedretum,
cagnazzumque facit longo volitante penazzo,

235 et sguardaduras plenas terrore traversat.

Protinus in terra calcem ficcaverat hastae,
dadossumque simul zaccum de maia cavarat,
borsam denariis plenam tirat extra braghettam,
ac pifaris soldos dat falsos nescio quantos,

240 nunquam quippe bonam tenuit sua tasca monetam.
Inde cavans reverendo bretam, curvansque ginocchium,

quae mage galanta est vilanellam primus ataccat, caetera tunc alias brancat zentaia puellas, sed quia corrazzam Cingar spoiarat onustam, inque giuparello levis est, saltatque lezerus, 245 ballarinus habet ballorum praemia semper. Piffaricas danzas non iotam praeterit unam, ireque post ballum bravanti voce comandat. Oualis caprettus, quum sol damatina levatur, primus de stalla borit, matremque relinquens 250 huc illuc guizzat, morbezzat, saltat in altum, talis Cingar erat, qui spoians corpore zaccum tres se se brazzos saltu slanzabat in uno, nunc drittus pirlans, nunc bassus, nuncve levatus; mirabantque alii stupidi, gattumque putabant. 255 Iamque Tognazzus adest, palmas qui appoggiat utrasque gallonis iunctas, gobbam nec habere videtur, distesas portat gambas, supraque tiratum dum vadit, signat vix in sabione pedattas. Mox contra Bertam gambis se plantat apertis, 260 mazzucusque senex mirat, doniatque puellam. Protinus id factum Cingar truffator adocchiat, unde serans oculum guardat saepissime Bertam, atque facit cennum, velut est usanza giotonis. Pratica Berta, prius quae norat Cingaris artes, 265 stat veluti polcella, novo sposanda marito. Attamen ah ladros quandoque levabat ocellos, oreque rididulo sguardos lanzabat aguzzos. Oh pensare potes, quales in corde fasellas, vel sbolzonadas, sentibat alhora Tognazzus! 270 Suspirat vecchius, suspiransque, oybo, macagnos spudat maiores mocenighis atque medais. Stat modo supra pedem drittum, modo supra sinistrum, saepe caput grattat, nec statu saldus in uno restat, quin moveat se se ter mille fiatas. 275

— O pissasanguis — secum parlabat, — et oyde siccine, Berta, meum scoraias porca magomen? —

Cingar avisarat giottones ante parecchios, qui voiant sguaitare senis movimenta briconi, 280 quisque videbatur risi mangiasse menestras, sic adeo intantum schioppantur pectora risu, sed non pensat eos pro se grignare Tognazzus, imo plus cignat Bertae, cui Berta recignat: Bertaque dat bertam, bertezans atque bretonans. Dum Cingar ballat, Tognazzo passat avantum, 285 et compagnonem faciens ita parlat orecchiae: - Quid tardas? tecum vult illa ballare tre horas. -Sic ait, et passat monstrans parlasse nientum. Tunc vecchius non bis fecit sibi dicere cosam, ad Bertam properat, si vult danzare domandat. 290 Illa bochinellum stringens, parvumque musinum, acchinansque caput, porgit fretolosa sinistram. Strictis inde simul palmis ballare comenzant. Tunc magnam subito commovit turba risaiam, claudere sed risum Cingar studet hic, studet illic, 295 nam sic ridendo potuissent rumpere zardam. Cingaris hic adsunt compagni quinque bretari: Brunellus, Gambo, Sguerzus, Schiavina, Lafrancus, qui semper verbis homines soiare parantur, soiabant igitur bassa cum voce Tognazzum, 300 sed non tam bassa quin sentiat omnia vecchius. Squerzus ait: — O quam destrezzam corpore mostrat! — Cui Schiavina: — Vides, quam se de schena balanzat! — Respondet Gambo: — Levis est, multumque speditus, iuro Deum quod non saltando rumperet ovum. -305 Parlat Brunellus: - Mirum, quam saltet in altum, altius ire tamen poterit giupone cavato. -Ad quod respondet Lafrancus: - Rite ricordas, nam sic personam Bertae mostrabit amighae. -Audit Tognazzus quidquid parlatur ab illis, unde magis balzat, magis unde gaiarditer altos

> fert garlatones, coelumque tocare videtur. Credit evangelium quidquid dixere giotones.

| Zorneiam subito spoiat, stringasque ralentat, et porgens brazzum Bertae tirare comandat, sicut ab alterius tirare solemus aiuto. Illa gavardinae manicam, manicamque camisae sponte pians, pariterque trahens, simul omnia du omnia convolvit, non advertente Tognazzo.  Sed tamen infinem sentit seguitare camisam, | ,       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| sicut ab alterius tirare solemus aiuto.  Illa gavardinae manicam, manicamque camisae sponte pians, pariterque trahens, simul omnia du omnia convolvit, non advertente Tognazzo.                                                                                                                                      | ,       |
| Illa gavardinae manicam, manicamque camisae<br>sponte pians, pariterque trahens, simul omnia du<br>omnia convolvit, non advertente Tognazzo.                                                                                                                                                                         | ,       |
| sponte pians, pariterque trahens, simul omnia du<br>omnia convolvit, non advertente Tognazzo.                                                                                                                                                                                                                        | ,       |
| sponte pians, pariterque trahens, simul omnia du<br>omnia convolvit, non advertente Tognazzo.                                                                                                                                                                                                                        | ,       |
| omnia convolvit, non advertente Tognazzo.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Jeo Dou tamou militari bentat beganare cambani,                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| et casum reparare volens meschinus homazzus                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| millibus in strazzis testam vilupatus habebat.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Sed magis illa tirat, seguitat magis iste tirantem,                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,       |
| valdeque sbraiabat: — Lassa, codesella, camisam,                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 325 sit sat per manegam dadossum trare gabanum. –                                                                                                                                                                                                                                                                    | _       |
| Dumque trahebatur nec se nec conspicit altrum,                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| nam tota in toto gathiatur testa viluppo;                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| semispoiatus erat, quasi nuda culamina monstrat.                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Cingar, id advertens, properat, stringamque mud                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 330 slazzat, et in tuttum nudus tandem ille remansit,                                                                                                                                                                                                                                                                | 5       |
| atque ad garlettos cascarunt denique strazzae.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Tanta repentinam coepit risarola brigatam,                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| ut centos illic Marguttos esse putasses.                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Ille viam scampare volens sic absque mudandis,                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| vergognaeque suae qualcum cercare covertum,                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ecce pians cursum stramazzum tale piavit,                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ut tamburrinum cascans sua panza sonaret,                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| namque ad calcagnos bragas vilupatus habebat,                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| sicut stuppa solet polzini nectere gambas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 340 Concurrunt nudum vecchium guardare vilani.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <ul> <li>— Day day — cridabant, — hay hay que cosa da ri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | ider. – |
| Foemineae fazzae partem voltantur in altram,                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| quae tantum buttant vergognam tempore scuro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Ille senatorum primus, consulque Cipadae,                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 345 ante manus supra borsam nummosque tenebat,                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| retro sculazzatis tavolazzum monstrat apertum.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Qua propter vergogna focum smorzavit amoris,                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

omnia vincit amor, sed scornus vincit amorem. In pede iam toltus velociter, inde scapinat, on minus in dretum lassans tegumenta bragarum, quam cazzatori linquit baricocola castor.

Non unquam vidi tam praestam currere gattam, culmine tectorum quae summo caschet abassum.

Tandem perveniens ubi se coprire dabatur,

tanto pro scorno testam grizzatus abassat,
 tollere non audet frontem, sed talia mutus
 pensat et alloquitur se stessum sicut un altrum:
 O Tognazze senex, quae te desgratia colsit?
 nonne tuum cernis, pauper meschinule, scornum?

Nuper zanzabam, quod foemina quaeque ribalda est, quod deberemus Macometto credere ladro plus quam falsiloquis femnarum credere linguis, et video Bertam me nunc trapolasse putanam. Heu quia pensabam super omnes esse beatus,

365 at sventuratum me tandem turba caleffat.

Consiliare alios scio, conseiare meipsum
nescio, culpa mihi sola est reputanda bachiocco.

Consilium nihil est: hoc si quis negligit uti.

Consilium male dat, qui non bene suscipit illud.

Me stessum ingannasse pudet, nec amore superchio errorem novi, donec vergogna capellum sustulit, eque meo cascavit maschera vultu.

Post damnum pentire valet, mihi crede, negottam.

Dum sic vilificat se se, Zambellus arivat,
cui proprios reddit pannos, simul inde recedunt.
Tres stetit ille dies omnino ascosus ab omni
compagnia hominum, tamen alto corde cadenam
rodit, dispositus se vendicare; nec illa
Cingaris et Bertae sdegnosa iniuria cascat.

qui fuerat villa primus reputatus in illa,
Cingaris ut melius posset masinare molinus.
Haec ego pro specchio vecchiorum scribo Comina,
non tamen ad savios dico temeraria canos,

385 a quibus imparat drittum giovenezza caminum,

sed vobis parlo rancis vecchisque galosis, quos pueros centum annorum scriptura domandat. Vecchie, quid insanis? quo te tua bestia menat? nonne geris cassam mortorum tergore semper? an quia bertinam fers in cervice peluccam, 390 teque rapraesentas rappata fronte saputum, ac si stet rappis saviezza grisisque cavellis. tempore dadessum iuvenes non rodere cessas. ut rosegare solet mollem tignola velutum? Et quid sbaiaffas? ecquid, podagrose, cigalas? 395 Stare magistratum manibus puerilibus, inquis, quod per inexpertos tractantur seria puttos, quod sibi sbarbati faciunt succrescere barbam, gregnapolaeque fregant molesinas sanguine goltas. ut iam multidies caecis videantur in occhis, 400 ut iam stimentur digni (taiante rasoro) per quos magnifici tandem manegentur honores, supraque primaias stetur dare iura cadregas. Hoc tamen invidiae nascit de stercore murmur, namque senes isti, se specchio quando vaghezant, (pro vergogna) pudent carolentam cernere fazzam. Personam beltas non amplius ulla galantat, aurea de argenti facta est caviata colore, bocca pluit bayas, ferro sdentata tenaiae. Semper ab ambabus sordina sonatur orecchis, 410 gutta cadit naso, spudat vecchiaia macagnos, atque carettonis sbolsat de more cavalli. Deque povinatis oculis ad pectora colat sbercia, sed labrum recipit cagatoria nasi. Haec ea specchiantes miseri tristantur, et aspris 415 morsibus invidiae dentrum lacerantur et extra; antiquas memorant festas teneramque iuventam, quando stringati drittis cum passibus ibant, quando fracassabant giostranti pectore lanzas, quando stringebant tundos sperone zanettos, 420 quando saltisono ducebant ordine ballos,

quando vaghezabant oculo cignante morosas.

Haec eadem vecchius memorans, cruciamina sentit
qualia Prometheus baratro cazzatus in imo
sentit, osellazzo semper rosegante figatum.

O nimis improprium senibus, vecchisque bavatis,
pectus amoroso plenum gestare brusoro!

425

430

Cingar at interea, smacato barba Tognazzo, en quoque amicitiam Zambelli curat habendam, ut quoque Zambellus collum sibi rumpere possit. Hic postquam robbae se viderat esse patronem, in stroppa male stat, nimia sburlante legrezza. Ponere cervellum rebus disponit agendis, parecchiatque casam multis implere richezzis.

435 Uxorem chiamat Laenam, sibi tirat apressum, atque basarottum dans illi parlat: — Habemus, ad corpus lanchi, tot quot squaquarare valemus. Non ultra faciet nos Baldus vivere stento.

Vis mercantiam pariter faciamus? ad urbem

quottidie vadam, multas trafegare facendas.

Tu quoque fra tantum roccam, fusumque drovabis.

Spero quod in curto veniemus tempore ricchi,
nec multam facio stimam si cornua porto,
omnia sunt operanda quidem casone guadagni.—

Ad quem Laena inquit: — Faciam cuncta ista libenter.

An scis quod grosso voluit me battere legno
Berta, nec offesam possum smemorare cotalam?

Chare marite, meum voias satiare talentum.

Fac, ut in hanc vaccam penitus vendetta fiatur.

Nonne cavallus eris, nostrum si linquis honorem? —
Respondet Zambellus: — Habes, mea Laena, rasonem;
Berta fuit semper nostris contraria spallis,
incaghemus ei re vera et ventre pieno. —
His dictis magnam tractant insemma facendam,

qua fiat Bertae dictu mirabile scornum.
Circa quinque horas de lecto nocte levabant,
ante ussum Bertae pleno ambo ventre cagabant.

158 BALDI

|     | Parce mihi, lector, si nunc tibi Musa puzabit.                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | Berta levans strato damatina bonhora catabat                      |
| 460 | lombardas semper sua supra limina quaias.                         |
|     | Cingar, habens caudam vulpazzae more pelatam,                     |
|     | Zambelli talem cito iudicat esse prodezzam.                       |
|     | Quid facit astutus? stomacum sibi fortiter armat,                 |
|     | quottidieque illas fezzas in vase repostas                        |
| 465 | servabat, donec fuit urzus stercore plenus.                       |
|     | Berta stupescebat, causamque petebat ab illo,                     |
|     | at Cingar noscens quod foemina vas sine fundo est                 |
|     | semper dicebat: — Cognosces denique causam. —                     |
|     | Mox illam tollens completam fecibus urnam,                        |
| 470 | desuper effudit dulci de melle bocalum,                           |
|     | ut quod stercus erat mel esse appareat extra.                     |
|     | Hanc levat in spalla, tacitusque caminat ad urbem,                |
|     | sed stravestitus, quia toti est cognitus orbi.                    |
|     | Dumque ibat, vidit Zambellum; protinus illum                      |
| 475 | advocat, et dicto manifestat nomine se se.                        |
|     | <ul> <li>O Zambelle — inquit, — o mi Zambelle galante,</li> </ul> |
|     | expectes, quaeso, non me cognoscere pares.                        |
|     | Sum bonus ille tibi compagnus, nomine Cingar,                     |
|     | qui tibi portavit, portat, portabit amorem.                       |
| 480 | Quomodo stas vel tu, vel quomodo stat tua Laena?                  |
|     | Tocca manum, certe mihi pares esse gaiardus,                      |
|     | atque bonam chieram nobis tua fazza palesat.                      |
|     | — Sum — Zambellus ait, — sat sanus satque gaiardus                |
|     | est quoque Laena simul sat sana satisque gaiarda.                 |
| 485 |                                                                   |
|     | Vis, ego te altoriem? somam portabo libenter. —                   |
|     | Tunc Cingar, fingens se straccum, dixit: — Aita,                  |
|     | istud aita, precor, de spallis ponere pesum. —                    |
|     | Zambellus positis manibus discarigat illum,                       |
| 490 | fratantumque rogat quid soio portet in illo.                      |
|     | Sed Cingar, frontem nullo sudore madentem                         |
|     | dum fazzoletto ficta stracchedine sugat.                          |

respondet, tanquam scoprendo arcana sodali:

- Vis dicam, Zambelle, tibi, charissime, verum? Quod tibi parebit fors fors ad credere falsum? 495 Vis, dicam? nulla est impresa coprenda sodali. Ringratiamento te Berta rigratiat omni. quam tutavia facis mirando munere dignam. Te modo perpetuum pensaverat esse nemigum, attamen ad provam peradessum novit amigum, 500 nam quae supra suam portam de nocte cagasti ecce vides vaso semper stipavit in isto, et nunc spero illi multos acquirere soldos. -Zambellus stupefactus ait: - Codesella, quid inquis? Tu ne meam poteris fezzam spazzare boteghis? 505 Ben buttare viam faceres me infretta mudandas. si quod ego cago credam te vendere posse. Vade, mihi potius vendis vel vendere cercas vessigas, quas non a Cingare compro libenter. -Cingar ait: - Cur non? ah ne straparla fidelem 510 contra tuum socium, magis imo contra parentum. An nescis quod Bertus erat Pannada fradellus Mignotti Zanchi, de quo me medda Catina protulit, atque tuam simul ac insemma sorellam, unde mihi nezza es et ego tibi barba cusino? 515 Sed quid tot baias? saldabit prova facendam. — Sic dicens, brancat spinettum, tratque deforam, qui ficcabatur brentae puzzantis in imo. Ecce tenella foras pertuso exire comenzat 520 materies, nasisque bono blanditur odore. — Sentis — Cingar ait, — aquarosam ambraque canum? An modo vessigas video tibi vendere vodas? — Zambellus stoppans nasum sbraiare comenzat: — O pissasanguis, quid hoc est? iam stoppa foramen, stoppa busum, Cingar, merda est, nimis (oybo) carognat. 525 Sed quis mazzuccus, quis tam lignamine grosso, qui sborsare voiat tali pro merce nec unum

solettum bagarum, falsum, totumque tosatum? — Cui Cingar: — Venias mecum, certaberis hac re,

160

secretum tamen hoc nulli scoprire memento. -530 Tunc alzans brentam, Zambelli tergore ponit, anteque festinans creppat sub pectore risu. Iam sunt in piazza: mercatus ubique patebat. Cingar Zambellum gestantem pondera fezzae, dissimulans fazzam, speciarum ducit ad unum, 535 ad quem ingrediens, Zambello stante deforam, cautus parlat ei non plus quam quinque parolas: - Vultis apum merdas istas comprare, magister? -Non Zambellus «apum», sed «merdas» dicere sentit, unde stupescebat fieri sic vendita puzzae. 540 Ille statim risit spetiarus turpe vocabol, et qualchadunum cito iudicat esse bufonem, qui sic dicit apum mel merdas esse, caleffans. Tunc primum extremos digitos in mella ficavit, quae super ascondunt dulci sub tegmine stronzos, 545 in boccam ponit, velut est usanza, liquorem, dolcezzam gustat solam nec stercora tangit, unde fidem praestat falso, creditque bugiae. Ergo hic mercatum faciunt, tres ille pesatos atque trabucantes scudos de mille quatrinis 550 excavat, hosque tirat Cingar, pocamque tirando esse dolet barrus tanto pro melle monetam. Iamque vodare parat spetiarus Cingaris urzum, quem illi restituat proprioque immittere soio, unde palesari poterat bareria defattum. 555 - Heus tu - Cingar ait, - peradessum desine zerlam. Nunc nunc tornabo, vado comprare cosettas nescio quas modicas, post quas pro vase redibo. -Dixerat, et chiamans Zambellum praestus arancat, ac ita gabbatus spetiarius ille remansit, 560 ac ita vulpones vecchi quandoque trufantur. Hoc meritamenter fortunae in rebus acascat, ut qui dinari seu dritte sive roverse pro casia et pilolis pochetinis, proque syroppis, magno tirantur numero, complentque scudellam, 565

BALDI

ut faciant merdas vitamque cagare brigatam, sic in materia tandem spendantur eadem. Stercus ut acquistat scudos, ita stercora scudi.

570

Magna sed interea Zambellum cura molestat, mercatum penitus vult exercere carognis. Iam complet grandem tali de merce tinazzum. Per quancumque meat stradam, poltronus amorbat. Unde die quodam tulit alto in tergore plenum de pacchiarina mastellum, trottat ad urbem,

575 giungit et in plazzam: caricus se ficcat in omnem bottegam cridans: — Hanc porto ad vendere merdam, an comprare istam vultis? domando doverum.

Est bona robba quidem, frescamque cagavimus ipsam. — Si tantam rident sciochezzam, pensa tu ipse.

580 Sed mala Zambellum poverum ventura guidabat, nam tandem seguitans spetiarum venit ad illum, quem iam scornatum Cingar cativellus habebat. Ille, ubi Zambellum sporco sub pondere vidit, pistellum piperis iecit, stangamque piavit,

inde pianinum vadens post terga bonhommi, atque super palmas spudans bastone restricto, percutit heu brentam, magno resonante fracasso. Brenta soluta statim, spezzatis undique circhis, decidit in fasces, hinc stercora tota liquescunt, per faciemque fluunt Zambelli, perque davantum,

perque deretro cadet stomachosi broda liquoris.

Totus fezza paret, fugit hinc, fugit inde, cridatque:

— Oyme meas spallas, mea terga, meosque galones. —

Sed speciarus eum non lassat prendere flatum,

perseguitat, nunquam ve deest menare tracagnum, nunc istam, nunc illam se cacciat ille botegam, altoriumque petit, sed pulsus ab omnibus ullum non habet aiuttum, stranium quia rendit odorem.

Turba puellorum currit: day dayque richiamat,

600 saxa tirant, marzasque ravas, centumque carognas. Currunt brettari semper treppare parati,

T. FOLENGO, Le maccheronee - I.

162

matronae testas extendunt supra fenestras, tum barisellus adest zaffis comitantibus et quid et quid hic est rumor tantus, vult scire bravando.

Zambellum accusat speciarius ante brigatam, quod sibi vendiderat lorduram melle copertam. Zambellus plorans negat hoc, provat esse bosiam, sbraiat enim, sbraiansque cridat: — Non ille daverum sum, messere, fuit Cingar, fugiforca vocatus,

quem voluit tantas praetor squartare fiatas. —
Tunc puzzae signale videns cavalerus apertum,
prendit Zambellum, brazzis deretro ligatis,
communique illum facit in praesone serari.
Cingar, ut hoc didicit, subito de more tacagni

Laenam Zambelli moieram trovat acasam, quae supra scragnam paiae ingramita sedebat, sustentansque manu guanzam plangebat amare, namque sui audierat peradessum fata mariti, nec scit partitum, nec scit retrovare modellum,

620 conseium nec habet, per quod de carcere tretur.
Cingar singultans intrat sugatque veletta
fazzoloque oculos, spudazzo aposta madentes.
Monstrat flere sui Zambelli damna sodalis,
et confortat eam tamen omni fratris amore,

atque parolinas usat plus zuccare dolzas, ut voiat meschina suum cor tradere paci, si sibi consortem robbabit forca picandum, publica quandoquidem totam sit phama per urbem: in Piccardiam Zambellum pergere ladrum.

630 — Me miseram — tunc Laena cridat, — quia mortua casco. Quid nam, Cingar, ais? Zambello forca paratur? — Sic parlans, chioccatque manus, strazzatque caveios, Cingaris altorium supplex marzocca domandat. At Cingar plorans inquit: — Sorelina, quid ultra

635 posse putas a me fieri? speranza niuna est. Passavit iam merla Padum, sua vita soravit. Attamen ut noscas, noscatque lovagna Cipadae, quanti vos faciam, Zambellum, teque, tuosque, ecce tuum sforzabo tibi tornare bonhomum, sed lex difficilis commandat, iusque palazzi:
« Carcere nemo tratur, nisi borsa piena vodatur ».

640

Pratica Signorum sic est, magis imo ladrorum. Ecce meam borsam dono tibi, doque me ipsum.

Zambellum nostrum quam praestius extra cavemus.

Tu quoque, si quid habes nummorum, sborsa dinaros, namque tuis, soldisque meis, populique favore, illum (ne dubita) de forchae morte cavabo, quamvis, ut dixi, sit phama quod ille moribit.—
Laena, magis credens, geminat meschina dolorem

Ouantas in cophino carlinos invenit, adfert.

Cingar eos brancat subito, numeratque nientum, atque suos etiam ramezantes nescio quantos grossettos sborsat, factos in turre Cipadae,

655 quos omnes zurat proprio cum sanguine velle spendere, si possit Zambellum scodere forca. Sic ait, et properans tandem pervenit ad urbem, sponteque bottegam spetiari transit avantum, qui fezzam comprans saiottam prenderat, et qui

660 fecerat hac causa Zambellum carcere chiudi.

Ille foras viso confestim Cingare saltat,
et seguitans longe sbraiat: — Sta, brutte cavester,
sta manigolde, meos dinaros redde, ladrazze.
Tu mihi vendisti merdam pro melle, ribalde. —

Cingar, qui tantos audit post terga tumultus, praestus ibi multos testes cativellus adunat.

— En testate — ait, — auditis? testate, fradelli, iste ladro et barrus puzzam comprasse fatetur non a Zambello; quid carcere clauditur ergo?

Sic, traditore, putas hominem trapolare bonhommum? Sic cittadinis fenocchium vendere pensas? Sed tua conticui nimium peccata, becazze. Nonne scio certum, nec testibus ipse carebo,

te sfalsasse pesas, scarsasque tenere balanzas? Nonne, ribalde, canum stronzos merdamque caprarum 675 pro diaquirone vendis, pilulisque detribus, proque bonis tristas non cessas vendere robbas? Ecce in pallazzum festino, citaberis illuc, teque para contra testes defendere centum, qui meritant, ut ego, si quid valet ipsa bonorum 680 dabenitas, ad quos omnis credenza quadretur. Ad corpus... sed non volo blastemare, botegam sacchezare tibi faciam, poltrone gaioffe. Siccine te ad costum poveri arricchire putasti? -Sic dum parlabat, multa hic brigata ragunat. 685 Hinc abit ac trottans ficto petit ore palazzum.

Sic dum parlabat, multa hic brigata ragunat.

Hinc abit ac trottans ficto petit ore palazzum.

At cagarola piat spetiarum magnior illa,
quam sua saepe facit povero scamonea vilano.

Quid faciat nescit, spazzatum se videt esse,

690 ni sibi provideat, reparetque repente ruinam.

Staderas nunquam falsas tenuisse recordat,
attamen o quantum simili pro errore stopinat!

Ast intellectum dedit huic vexatio drittum.

Protinus accelerat post schenam Cingaris, ac sic

695 hunc vocat: — Expecta, precor, o compagne, pochinum. —
Sed mercadanti facit ultro Cingar orecchias;
plus chiamat spetiarus eum: — Tibi dico, fradelle,
ola, mane, tantum sex audi, quaeso, parolas. —
Tandem se atrigat Cingar, quid vultque rechiedit.

700 Ille pregat, supplexque facit gatamorta: — Quid — inquit, — bon compagne, lucri de me aquistare valebis, si mihi tum robbam facias, tum tollere vitam?

Ah per amore Dei, si te fortuna guarentet, ne des accusam tanto pro crimine tantam!

705 Tempore praecipue nostro giornisque dadessum!
In quibus, o quantos cum bocchis cernis apertis
stare lupos, miseram gentem ingoiare paratos.
En aliquod donabo tibi, neque contra vilanum
procedam ulterius de stercore melle coverto,

- 710 imo zuro tibi quod eum de carcere trabo. —
  Cingar ait: Certe campasti grande periclum,
  namque amisisses totam de iure botegam:
  forsitan et praetor fecisset rumpere collum.
  Errorem tamen hunc tibi parco, dummodo serves
- quae modo fecisti promissa, tiresque bonhomum
   de praesone tuis spensis, ut iura comandant.
   Sum contentus ait speciarius, inde bachioccus
   et mazzuccus homo sborsat vacuatque crumenam.
   Cingar cuncta piat, medicorum more negantum,
- praesonemque simul tacito petiere camino, quae communis erat, non quae sit turris in imo. Zambellus, viso confestim Cingare, currit: totus et allegrus venit ad ferrata fenestrae, atque cridans aliquod soccorsum chiedit ab illo.
- 725 Cingar ait: Taceas, taceas, dic, matte, pianum, deque bona voia voias nunc esse, quod ipse solus ego nunc nunc hoc te de carcere trabo, denariosque meos non sparo spandere pro te, et iam pagavi multam nunc usque monetam.
- 730 Hic homo, qui mecum est, qui te battivit atortum, zurabit coram populo fecisse bosias, quum dixit merdas humanas esse bovorum stercora, quae paucis poterat comprare baiocchis.

  At semper nostrae sunt magna desasia merdae. —
- 735 Zambellus respondet: Ego tamen esse pagatus, esse satisfactus vellem de stercore perso, quod sfrantumando mastellum perdidit iste.
  Dic, Cingar, patiar precii dispendia tanti? —
  Ad quem Cingar ait: Talem mihi lassa facendam,
- quattuor ipse tibi merdae promitto barillos.
  Iamque vale, propero, nunc nunc exibis et o tu,
  o speciare, veni mecum praetoris ad aulam. —
  Sic abeunt, frappisque suis, chiachiarisque repertis,
  cuncta provat Cingar, zurat, sagramentaque brancat,
- 745 nec prius attrigat quam centum mille bosiis

166 BALDI

solvat Zambellum propriusque retornet a casam, et nummos quos Laena dedit sua tasca guadagnat, et quos menchioni speciari temma pagavit.

Sed iam pro merda stomacatam cerno brigatam,
atque mihi nasum Musae tenuere stopatum.
Parcite si vestras re tanta implevimus aures,
nam magis implenda est auris quam bocca, valete.

## LIBER OCTAVUS

Iam bona Zambellum riscossum carcere coniunx Laena receptarat, straniis usata carezzis. Quomodo? num basis? laetis num amplexibus? ut mos coniugis est, quando palpat cativella maritum? Absit, sed grosso poverum bastone recepit, 5 atque cosiduras saldavit supra zuponem. Hanc Zambellus habet requiem post carceris usum. Sed tribus exactis mox giornis, Laena maritum disgrossare suum varias vult circa facendas, ut meschina queat perdutas scodere cosas, IO namque sibi Cingar borsam tettaverat omnem, hique tapinelli cophinum sine pane catarant. Ergo iubet prudens Zambello Laena tacono, ut properans urbi procazzet vendere vaccam. Haec est illa quidem vaccarum maxima, qua non 15 altra fuit maium toto celebrandior orbe, de qua non modicos habuit Cipada casettos, de qua quottidie magnum caldare pienum lacte cavabatur, nec non urbs tota botiros, mascherpasque suas gustabat tempore quoquo 20 et (sic sic patres dixere nepotibus ante) istam appellavit Bertus Pannada Chiarinam. Denique Zambellus virgam brancavit aguzzam, quam, Calepine, vocas stimulum, Comina, goiolum, et pungens vaccam dicebat: - Valla, Chiarina. -25 Inde facit vocem quam nemo scribere posset. Sed quia mercati non impararat abaccum,

168 BALDI

atque super steccos ignorat scribere contum, ista pro causa praecepit Laena marito: ut vendat vaccam, nec tolgat allora monetam, 30 ast in credenzam, si quis vult tradere quidquam, quidquam in credenzam capiat, tamen omnia fiant testibus adductis; et quisquis comprat ab illo det bolletinum, fidei pro pignore, scriptum, namque die sabato vult ipsa rescodere nummos. 35 - Sic faciam - Zambellus ait; - sta in pace fratantum. -Mox vaccam stimulans - Zais, - inquit - zira, mamao. -Subbiat inde, velut quum menat plaustra biolcus. Cingar id audivit, Berta referente, quid egit? Non stetit abadam, proparat, properansque susurrat: 40 - Qui nimis indusiat, caldum non mangiat arostum, et male se allogiat, qui troppum tardus arivat, amisitque bonum tardans limaga boconem. --Talia dum secum meditat, frezzose caminat, et veniens urbem sperat quistare Chiarinam. 45 Ingreditur plenam varia de merce botegam, quam tenet hebraeus, Sadoccum nomine dicunt, qui circuncisus pollebat munere trino, signatusque Deo fuerat, ne incognitus esset, lumine sguerzus erat, pede zoppus, tergore gobbus. 50 Oui centum miseros usurae sfecerat arte. Vestimentorum pendebat copia grandis: cappae, zupones, calzae, variaeque pelandae, zacchetti, socchae, guarnelli, sive camorae. Cingar, deposito pegno, velut usus habetur, 55 sguarnazzam vestit frustam, totamque bisuntam. Inde facit propriam sibi gialdam tradere brettam, et vestes adeo similes giottonus adobbat, quod circoncisum pensasset quisque Sadocchum. Iam rivat in piazzam, baganaius creditur, ecce 60 vacca procul visa est Chiarina, suusque biolcus. Protinus incipiens garletto vadere zoppo,

et claudens oculum sguerzo cum lumine dextrum,

et fingens gobbam storto gallone caminat, de passu in passu iudaica verba susurrat. 65 Sbraiat Zambellus, quanto sbraiore potebat: - O quis homo vult hanc bellam comprare vedellam? -Cingar, ut ascoltat, vix calcat pectore risam. Hunc tamen incontra veniens, hunc primus afrontat, et stralunatis oculis gambisque retortis, 70 sic ait: - Ipse tuam comprabo, rustice, vaccam. Quid vis? quid montat? solum pete, quaeso, doverum. -Cui Zambellus ait: — Si vis comprare Chiarinam, ecce tibi vendam, nostrum faciamus acordum, nolo peraddessum pro ipsa tirare monetam, 75 ast in credenzam mihi da quodcunque talentat, atque manu propria voias mihi fare bolettam, namque die sabato veniet riscodere nummos Laena, tibi reddens cartam pro pignore scriptam. — 80 Respondet Cingar: - Venias, ita nempe pagabo, sed vaccam mena tecum, sic mattus adunca es, qui venis et smemorans lassas deretro Chiarinam? — Oh — Zambellus ait, — non sum; zais, valla, camina. — Ergo marangonis simul intravere botegam, a quo credenzam Cingar lignaminis emit, 85 in qua tres pisces abscondit nomine barbos, qui barbi tales ovos in corpore gestant, quales si comedas ventramina tota cagabis. Mox piat inchiostrum, multa praesente brigata, scribit in hac forma, hebreorum more roverso: 90 « Zambellus, Berti Pannadae filius olim, vendit iudaeo Sadoccho nomine vaccam,

octo fiorinos Reni, testante Catoio,

Bergnaccaque simul, Mengo, pretoque Giarono,
in quorum ipse fidem nomen subscribo Sadocchi».

Hoc facto pigat cartam, stampatque sigillum,
credenzamque simul Zambello mittit adossum,
atque casam versus mandat, retinetque Chiarinam.

cui dare promittit sabato veniente futuro

I70 BALDI

Zambellus sudat, nimium credenza pesabat. 100 Laetus abit, magnumque putat fecisse guadagnum. Cingar ad hebraeum tornat, redditque pelandam, vendit et ulterius sub forma Cingaris illi vaccam Chiarinam, pro qua tirat octo ducatos, nam cito maturum paritura est illa vedellum. 105 Non appena quidem nummos zaffaverat illos, Zambellum nimio credenzae pondere tardum praecedit cursu, truncans per devia stradam. Inde urbem versus rediens, videt ecce propinguum Zambellum contra venientem, fasce sub ipso valde fadigantem et multo sudore bofantem. Sed labor hic animo nihil est infestus alegro. Cingar praeteriens non illum noscere fingit, sed Zambellus eum cernens sub pondere restat, et vocat: — Heus, Cingar, quo vadis? resta pochinum. — 115 Cingar se voltat: - Quis me vult? - inquit, - oh certe non te cognoram, Zambelle galante, sub ipso credenzae peso; quid nam portatur in illa? -Ad quem Zambellus: - Robbas trafegare bisognat, sum mercadantus, vendo, comproque facendas, 120 tu memorare tamen debes, sensuque tenere quando spopondisti merdae mihi quattuor urnas. — — Ne dubita — dixit Cingar, — promissa dabuntur. Iam non materia quis erit te ricchior ista? Non ego deciperem te, mi Zambelle Panada, 125 quae tibi promisi semel, attendenda memento. An te piccandum modo de praesone cavassem, si, Zambelle, tibi non esset Cingar amicus? Sis certus, quod habes et semper habebis amicum. Sunt haec verba tamen, potuisti cernere provam. 130 Sed dic, quid portas? quae mercantia trovata est? -Ad quem Zambellus: - Pisces credenza piavit, quos mea mangiabit, veluti mangiare talentat, uxor quae praegna est et habet sub ventre putellum, ad quam non ullum lasso mancare bisognum; 135

si non ipse darem quidquid sua voia rechiedit, impregnata quidem se dispregnaret afattum. — Cui Cingar: — Qualem facis, o fratelle, bonopram, namque tuae uxori gravidae succurrere debes.

140 Illa cosinandi scusanda est fare laborem,
namque abortivum faceret mortumque putinum. —
Tunc per « abortivum » putat hunc dixisse « botirum »,
qua propter Zambellus ait: — Non illa botirum
plus faciet, quoniam modo vendita vacca Chiarina est,

illam Sadoccus sguerzus compravit adessum.
Ast in pace mane, mi Cingar, ad revidendum. —
Sic ait, et tandem Cipadae stancus arivat.
Sed sua quando casam iunxit, non Laena trovatur, iverat ad gesiam se confessare, vel altrum;

oet secum portans chiavem, chiavaverat ussos, balconesque omnes, ne ladris robba pateret. Sudat Zambellus, somam de tergore ponit, vultque disinandos padella frizere pisces, at nec per portam poterit nec per ve fenestram

hic intrare, caput grattat, desperat, adirat.

Sed tantum grafiat memorem sibi denique testam,
quod reperit foggiamque novam, studiumque galantum
intrandi, saliens cum scala tecta palazzi.

Ac ibi camisa brazzum smanicavit utrunque,

dabandamque ipsos coepit convertere cuppos, ut sibi per busum tecti via larga fiatur.

En venit interea, bene confessata Copino, Laena, videtque domum iam totam desuper omni culmine scopertam, tegulasque, trabesque remossos,

perque casam totam penetrans guardabat Apollo. Pro dolor! ut cernit tantam bona Laena ruinam, — Ah manigolde — cridat, — boiazzaque, bestia matta, cernere quem possim nunc nunc sibi rumpere collum! Quid, poltrone, cagas? quis te diavolazzus agrezat?

O Deus, en quali sposata est Laena marito!
Cur potius non sum magno maridata diablo?

Sit maladetta dies, in qua mihi mater Agnesa dixit: — Zambellum sumes, o Laena, maritum. — Quid seguitas ancum? sta quetus, brutte ribalde.

Non cessas anchora domum scovertere? me me scontentam! descende cito, descende, gaioffe. — Zambellus magnam se sentit habere pauram, iamque tracagnadis schenam disponit usatam. Qui tamen in scala, dum culmine callat ab alto,

180 dicebat supplex: — Perdona, Laena, marito.
Fretta cosinandi pisces fare talia suasit. —
Illa sed in furia non audit verba tapini,
omnibus ut forzis scalam ruzavit in illam,
quod plus quam voluit prestum discendit, et aspram
inter saxa dedit scala ruinante culadam.

Oyme — cridat, cridat: — oyme, Deus, perdona, sorella, perdonanza, precor, me, sum contentus, amazza, talia si may plus ego fecero, parce, padimma. —
 Sed supra trippam saltaverat illa mariti,

190 quem pugnis, calcisque simul furiosa marazzat.
Huc visinanza venit, rumorem currit ad illum,
Zambellumque trovat sub calcibus esse diablae.
Non tamen est mirum, quia cosa novella niuna est,
saepe tracagnabat menchionem Laena maritum;

ut multi similes Zambello hinc inde catantur, quos ego non homines sed grossos chiamo boazzos. Inquirunt causam villani, Laena recontat, sed mercantiam credenzae quando Tognazzus ac reliqui patres illo narrante piarunt,

non sine cordoio Laenae doluere travaium, per saviosque omnes fleta est praesura Chiarinae. Nec tamen interea se se Zambellus atrigat, vix se bastoni subduxerat, illico barbos igne coquit, mangiatque ovos, atque omnia spazzat.

Quo facto ad campos vadit zappare fasolos. At venit ad Laenam secreto tramite Cingar, qui per diversos audivit cuncta spiones, ingentique doia simulat lachrimando teneri, biasmat Zambellum, quod sit tam senza governum,

- nec piet hormaium longo post tempore sennum.

  Laena magis lachrymans sua maxima danna recontat,
  et quod credenzam tulerit pro pignore vaccae,
  et quod peius erat nescit cui traditur illa.
  - O mala res inquit Cingar, sed desine, Laena,
- 215 aut vaccam aut nummos spero quod habebis adessum.

  Non tibi mancabo, me guarda, meumque segura
  possa super pectus, vadam, retrovabo Chiarinam. —

  Dixerat, et secum dum vecchiam meditat artem
  it celer, atque trovat Zambellum rura colentem.
- 220 O poverette inquit, fecisti nempe maronem. Perdisti nummos; perdisti, matte, Chiarinam. Non est ingegnum, non sennum, pazze, maruffe, non est in zucca sal, dico: quando piabis sentimentum aliquod? quando aguzaberis unquam?
- Grossolane, asine, tantas tibi dicere voltas iam sum stancus ego, qua guisa vivere debes.

  Sed dic; an scires hominem cognoscere, qui te, dando credenzam, vaccamque tenendo, gabavit? Cui Zambellus: Ita, possem cognoscere vaccam,
- 230 namque habet in testa sua corna, suasque galantas orecchias, portatque suo sub corpore tettas.
  - Non ita Cingar ait, dico, menchione, loquendum est nunc ad propositum; scio quod sua corna, suasque orecchias, tettasque suo sub corpore gestat:
- sed compratorem vaccae, tibi dico, Chiarinae noscere si posses illumque ostendere dito.
  - Hem Zambellus ait, non te, mi Cingar, habebam nunc satis intesum: possem cognoscere ladrum.
     Non habet in testa cornas, sed quando caminat
- zoppicat, et guardans oculos stralunat, habetque instar Tognazzi magnum sua schena botazzum, estque suae brettae color idem ut merda putini.
  - Nunc scio, quem dicis respondet Cingar: eamus.

Ad corpus sancti Petri, tibi reddere vaccam ille bisognabit, vel ego mazzabo ribaldum. 245 Pone cito zappam, venias, properemus ad urbem. — Sic parlans, festinus abit, Zambellus arancat, dumque seguit currens, mollat quandoque corezas, barborum quoniam conturbant ova budellas, ac si mangiasset diagredi scropula septem. 250 Fortius it Cingar, curritque per omne viarum garbuium, centumque vias stradasque misurat. Ad giudaeorum sinagogas ire volebat, quae stant intranti portas in parte sinistra. Se tamen in dextram voltavit aposta rizolam, 255 et versus divam flectit vestigia Gadam. Mox Hospitalem transit, templumque Lonardi, ac ibi stradiculas centum discursitat omnes, inde Carettarum freghezzat claustra sorarum, mox San Franciscum, mox Sanctos praeterit Omnes, perque Bredam Medii Sanctum vult cernere Marcum, hic quoque perdonum Cingar devote piavit. Iam cagarella tenet Zambellum, iamque petezat, continet apena, sed avarus spendere non vult aut robbam gittare viam; per forza seratum 265 pertusum retinet, quamvis talvolta sirocco fit via vi vento, ventumque procella secuta est. Non restat Cingar, Sebastianica templa visitat, et quosdam fangosas praeterit oras quas Cantaranam vocitant, tum denique portam 270 Tiresiae veniunt, quam grossolana Ceresi plaebs vocat, unde homines non passant absque boleta; Zambellus potuit liber transire gabellam, signatam quoniam portat deretro bolettam. De passu in passu loffis poltronus amorbat. 275 Trapassant Firam, iungunt ad Smorbia tandem, Arlotti pontem, fratres de Carmine varcant,

mox ad iudaeas stradas vestigia torquent: ac ita sat largum Cingar compleverat orbem.

- 280 Ante Sinagogam tandem Zambellus arivat, ac ibi non ultra tolerans ventramina sborrat, inde levans sursum, chiamato Cingare, cridat: — In quo vase viam merdas portabimus istas? — Cui Cingar: — Primum videamus habere Chiarinam,
- inde barilottum curae comprabimus isti.

  Ecce baganaiam nos venimus intra canaiam,
  tu bene per gialdas brettas guardare memento,
  mira si possis ladrum retrovare Chiarinae,
  namque boletini signat scriptura Sadocchum. —
- Sic ait, et dicti sguerzi venit ante botegam.
   En Zambellus ait, mi Cingar, respicis? en hic sguerzus adest, quo vacca fuit comprata Chiarina.
   Is mihi credenzam tribuit, fecitque bolettam. —
   Protinus ingreditur bravosa fronte botegam
- 295 Cingar, et a cincto traxit pugnale galono, inde levans dextram, collum azzaffante sinistra, cridabat: — Patarine ladro, patarine ribalde, sic christianos pensas trapolare bonhommos? Hic poverellus homo vaccam tibi vendidit, et tu
- das huic credenzam ligni, piscesque malignos, qui fecere sibi quasi sboronare budellas? Vult in credenzam quidquam pro pignore vaccae, dico in credenzam fidei; tu armaria ligni solvis, et inganno vaccam vitulumque guadagnas?
- Redde illam subito; si non, tibi taio colengum. —
  Corripitur tanto iudaeus alhora timore,
  quod parlare nequit, nec respondere bosiis.
  Cingar nil remanet, verum magis exprobat, urtat,
  smergolat et multam facit huc concurrere gentem.
- Causa ricercatur litis, probat omnia falsa
  Cingar pro veris, vincit facundia drittum.
  Ius cedit linguae, defensa est causa diserti.
  Ast ubi pochettum revocata est alma Sadocchi, sic tandem clamat: Quid dicas nescio certe.
- 315 Tu mihi vendisti vaccam, non iste vilanus,

florinosque Reni doros sborsavimus octo.

— Non — Zambellus ait, — non sic, ah sguerze diabli, te cognosco illum proprium, sic ille galonem

malfattum, sic ille oculos, sic ille gobazzam.

320 Ecce boletinus testatur. Deque negandi dicere non poteris, tua stat tibi caedula contra. Imo marangonus, credenzam qui tibi fecit, ex ligno mihi testis erit, chiametur adunca. — Cingar eum vocitat, strepitum veniebat ad illum:

— Ola, marangone, sis testis: quis fuit ille, cui tu vendisti credenzam? nonne gaioffus iste fuit sguerzus? dic verum; nonne ribaldus iste fuit zoppus? dic verum; nonne diavol iste fuit gobbus? dic verum; nonne? quid inquis? —

Marrangonus ait: — Sic est, vult forte negare?

O Deus, a guerzis, zoppis, gobbisque cavendum est. —
Respondet Cingar: — Parlasti vera, magister,
nulla fides gobbis; mancum, mihi credite, zoppis;
si sguerzus bonus est inter miracula scribam.

Ergo sinagogam iudaeus congregat omnem, ut faciunt quando dischiavant foederis arcam.

Barbottant « an ah ay men e hey », faciuntque tumultum, ut vellent sagatare ocam, chiamando Mesiam; at potuere satis tunc brontollare gaioffi,

atque sinagogae Rabin, legisque maëstrum consultare suum: nil circuncisa gazanis becca iuvat, pocumque valet sua cabala sguerzo, qui pacto scrittae, clamoreque Cingaris aspro, testibus ac tantis, iterum sborsare bisognat

. 345 octo ducatos, aut illis reddere vaccam. Vacca retornata est Zambello, Cingar aquistat nescio quot grossos, sua sic meritante fadiga.

Iam Zambellus abit, vaccam menat ante Chiarinam, quae de padella tandem cascavit in ignem.

350 Vix iudaeorum fuerat modo libera graffis, ecce capuzzatis a fratribus illa vorata est.

Dic, Comina, precor, miserae dic fata Chiarinae. Est locus arrentum Cipadae mille cavezzos, qui, velut historiae contant, Mottella vocatur; parvula villa casis, at largo maxima campo. 355 Illic semirutis ecclesia vecchia murais officiabatur quorundam semine fratrum, officiare solet ceu gens todesca tavernam. Sub quali norma vivebant nescio certum, sed (velut externo poterat lusore videri) 360 ille decor gesiae, frater Stopinus ad unguem claustra reformavit, sanctis habitata capuzzis, quorum porcinos si voiam scribere mores sat vereor, quod pane boni, vinoque carebunt, mancabuntque suae, laico nil dante, pitanzae. 365 Ille suos docuit monacos praecepta coquinae, atque lecatoria doctores fecit in arte. Ergo duo fratres ex his, qui sancta colebant moenia Stopini, semper spuzzantia lardo, nescio quo pariter frezzosis passibus ibant. 370 Inconstumati, graduum sine lege trotantes, frontibus alzatis guardantes omnia circum, pessima simplicibus dantes exempla brigatis, \* sfazzati, molles, chiachiarones, absque pudore, absque intellectu, pensantes semper ad artem 375 sive rofiani, seu barri, sive pitocchi. Dumque simul properant propter visitare comadres, en sibi Zambellum cernunt occurrere, qui tuncinfortunatam guidat stimulatque Chiarinam. Quorum, qui primus non tam fuit ordine, sed qui 380 doctrina superat socium, studioque cosinae, protinus egregiam meditat fabricare magagnam. Sic ait ad comitem: — Frater Baldracche, parumper

siste pedes, illam volo guadagnare vedellam,

Carnevalis erit sat grassus, satque beatus,

quam menat ad tempus contra nos ille vilanus. -

Cui Baldraccus: - Amen, tibi sum, fra Rocche, paratus.

385

T. FOLENGO, Le maccheronee - I.

hanc si nostra queat pignata absorbere vaccam. —
Illico fra Rocchus spoiat de corpore cappas,
apparetque statim fans in giuppone galantus,
quod si considres positis guarnazzibus illum,
illum plus aptum ronchae, spetoque Bolognae,
iurabis, quam ferre crucem, quam dicere messam.
Tolle viam chiericam, soldati forma videtur.

Tunc ibi Baldraccus macchia se imboscat in una, ut simul accordant, utque una ponitur ordo.

Fra Rocchus, tanquam laicus celer obvius ibat Zambello: — Quo vadis — ait, — villane cuchine?

Quo ve illam ducis capram? — Zambellus ad illum:

— Capram? doh cancar, vacca est non capra, quid inquis? —
 Rocchus ait: — Capra est; nimium, villane, bibisti. —
 Respondet Zambellus: — Habes tu lumina vistae
 sguerza magis, cui capra paret quae vacca Chiarina est. —
 Fra Rocchus bravat: — Veniat tibi cancar in occhis,

est capra, dico tibi. — Zambellus parlat: — Ochialos pone, precor, naso, poteris comprendere follam.

Non ego cognosco nunc vaccam, non ego capram? ista ne fert barbam ceu capra? cagat ne balottas?

Capra caret cauda, cauda huic longissima pendet,

410 nec be quando cridat, sed bu pronuntiat ore. — Fra Rocchus dicit: — Capra est, nam cornua gestat, rasisti barbam, caudamque deretro tacasti.

- Non ego sum Zambellus ait, barberus, et istam radere nescirem vaccam, sed mungere tantum.
- 415 Ne dicas fra Rocchus ait, scio mungere vaccam; dic potius: capram scio mungere. — Non ego dicam menzognam — parlat Zambellus: — vacca Chiarina est. — Fingit fra Rocchus coleram, blasphemat, et inquit:
- Vis giocare istam, quam dicis nomine vaccam,
   contra octo scudos quod capra est? ludere vis ne? —
   Cui Zambellus: Ita volo ludere, sborsa denaros;
   si mea vacca potest quod non sit vacca provari,
   nec Zambellus ero, nec erit plus vacca Chiarina,

atque guadagnabis capram si capra Chiarina est.

— Sum contentus — ait fra Rocchus: — quis tamen istam? Ecce romitus adest; poterit decidere causam.

Exierat boscum Baldraccus more tacagnae vulpis, quae sbuccat propter robbare galinas, itque urbem versus multa gravitate, paretque

- 430 sanctificetur, habens sportam gallone tacatam. Quum fuit appressum socio, chiamatur ab illo:
  - Heus, pater, huc ad nos vestras ne spernite gambas flectere, si charitas inamorat sancta romitos; hic date iudicium (lis est non poca) gaiardum.
- Iste ostinatur, velut est usanza vilani,
  quod capra non illa est, quam menat, et esse vedellam
  aut vaccam giurat; quid ait Reverentia Vestra? —
  Respondet Baldraccus: Abest dubitatio quaeque,
  quod sit capra, etiamque istud tibi diceret orbus.
- Tu, poverelle, capram praesumis dicere vaccam?
   Vade, quod es mattus; lusisti forte coellum?
   Lusimus ille refert octo auros contra vedellam. —
   Ad quem Baldraccus: Persa est, me iudice, capra. —
   Tunc ibi Zambellus chara stetit absque Chiarina,
- quam secum fratres ducunt ad claustra Motellae.
   Interea Cingar solettus ab urbe venibat,
   Zambellum retrovans plangentem more citelli.
   Quid, Zambelle, facis? quid fles? ubi vacca Chiarina?
   Ad quem respondet magno tutavia cridore:
- O quia sum mortus, sum mortus, mortus afattum, uxor amazabit mea me nunc Laena tapinum. —
   Cingar tunc risit dicens: Ubi vacca reclita est?
   Est morbus Zambellus ait, qui nunc tibi manget de facie nasum; non est plus vacca Chiarina.
- Tu mihi fecisti pro vacca reddere capram. —
  Respondet Cingar: Quis ait quod capra Chiarina est? —
  Zambellus parlat: Sic frater dixit adessum.
  Ille scapuzzinum portat, tergoque gaioffam,
  atque paternostros grosso lignamine factos.

Cui becchi barba est, cui cingit soga fiancos, fertque breviarium dextra, sportamque sinistra.

Ille meam vaccam, vaccam non esse provavit, chiamavitque capram, quia capram reddidit ille, ille inquam sguerzus, nobis, tenuitque vedellam.

Capra Chiarina datur, sed vacca Chiarina levatur.
 Perdidimus vaccam primo, capramque secundo,
 esque meae magnae tu solus causa ruinae.
 O ergo — Cingar ait, — credis, poverelle, capuzzo?
 Donastique fidem fratri, qui, si malus extat,

470 non scelus in mundo quod non committat? Eamus, me cancar mangiet, faciam tibi rendere vaccam. — Tunc quia promptus erat, fratazzos iudicat esse illos qui renegant tonsuram mille fiatas.

— Unde diavol — ait, — tanti venere capuzzi?

Non nisi per mundum video portare capuzzos.

Quisque volat fieri frater, vult quisque capuzzum.

Postquam giocarunt nummos, borsamque vodarunt,
postquam pane caret cophinus, vinoque barillus,
in fratres properant, datur his extemplo capuzzus.

480 Undique sunt isti fratres, istique capuzzi:
qui sint nescimus, discernere nemo valebit
tantas vestarum foggias, tantos ve colores.
Sunt pars turchini, pars nigri, parsque morelli,
pars bianchi, ruffi, pars grisi, parsque bretini.

Ipsorum tanta est passim variatio fratrum, quod male discerno quis Christi, quis Macometti. Quantae stant coelo stellae, foiamina sylvis, tantae sunt normae fratrum, tantique capuzzi. Si per iter vado terrarum, cerno capuzzos.

Guardo per armatos campos, ibi cerno capuzzos.
Sive forum subeo, seu barcam, sive tavernam,
protinus ante oculos aliquem mihi cerno capuzzum.
Nil nisi per stradas video trottare capuzzos.

495 Nonne satis bastat sapientis regula Christi?

Horum fratorum cumulatio tanta fiebit, quod sine soldatis christianica terra manebit, non erit aequoreis qui remum ducat in undis, non qui martellet ferrum, qui tecta covertet, non qui per terras cridet: - Oh spazza caminum, -500 non qui scarparum tiret cum dente coramum. non qui substigans asinum pronuntiet ari, non qui ventrazzos ad flumina portet onustos, non qui verghezet lanam, gucchietque berettas, non qui bagnificet barbas molletque rasoros, 505 non qui formentum masinet, robbetque farinam, non qui porcellos castret, conzetque lavezos, non qui sit sguatarus, sitque ostus, sitque fachinus. Hoc genus est hominum, qui quando in claustra serantur, quando lavorandi sibi tota fatica levatur, 510 buttatisque viam strazzis nova cappa covertat, quando parecchiatam possunt invadere mensam, ac implere uteri saccum de pane bufetto, o patria o mores, nihil est poltronius orbi talibus unde venit cunctorum fezza malorum; 515 unde bonae gentes, personaeque unde galantae, sanguine nassutae claro, lettrisque pienae, tot tolerant scornos, tot afannos, totque malhoras, ut sit earundem reverentia nulla capuzzis, ut sint nunc monachi, fratresque, bonique romiti facti pro culpa poltronum fabula mundi. -Talia collerico dum Cingar dente biassat, prae Iacopinus adest, quondam capelanus Arenae, in qua docta suas vaccas Verona governat. Hic bene vivendi nec foggiam scire, nec artem 525 se se vantabat, nec non mostrabat efettum. Praetus erat gesiae, quam dicas esse tavernam, si muros videas tum dentrum tumque deforam, pluribus inscriptos zifaris, straniisque figuris, ut paries albus stultorum carta rechiedit. 530 Intus olent pissoque canum, loffisque donarum

omnia, nec mancant lombardae ad limina quaiae. Nescio quis tandem codegonus vescovus unquam ordinarat eum, permittens dicere messam.

Inter virtutes alias, quas noster habebat prae Iacopinus, erat castrono doctior omni. Hic andando scholam multos passaverat annos, quod nunquam poterat marzam comprendere letram, unde bisognavit sub hac arte docere maruffum,

ttandem posset studiis andare Bolognae.

Littera, quae prior alphabeti ponitur, est « A ».

Haec sibi letrarum tanquam capitania primum insegnata fuit iusta sub imagine squadri, seu dicas sestum, seu circinus ille vocatur,

quo marangonus, quo strollogus, atque philosef tirat per tundum, per drittum, perque traversum diversas rigas, quibus omnis forma creatur. Hanc primam novit lacopini vista figuram, dicere sed nondum Iacopini lingua sciebat,

ounde habuit asinum pro praeceptore galantum namque asinus quando cantat pronuntiat « a a ». Littera « B » sequitur, greghis nescita pedantis, quae similat bogas illas, quas carcere latro atque ammazzator portat, gentesque ribaldae.

Hanc subito didicit, nulloque labore piavit,
nam stetit in ferris dudum, sforzando puellam,
quod si mal aptus erat lettram formare cotalam,
mandabatur ei castronis fingere vocem,
vox quia per pegoras resonat castronica « b b ».

560 « C » venit a manico secchiae, manico ve lavezzi, quam pretus explicuit, porcos pascendo, Copinus; nam, velut insegnant gentilia verba Cipadae, clamat homo quum vult porcellos pascere « c c ».
« D » fuit aprensu facilis, minimaeque fadighae.

565 Blastemare Deum gaioffus habebat in usu, sed nondimenum fuit altera foggia docendi, quum campanarum fit martellatio « din don ».  $\ll E$  » sedet in sedia quinta; fert armiger arcum, fert arcum caricum corda retinente saettam.

- Mox chiericus factus, novit proferre, canendo kyrie, namque chorus chiericorum smergolat « e e ».
  - « F » timuit semper, quia prima est littera forchae, quam tantas meruit voltas ascendere, quantas
- 575 sfalsavit sub monte cavo cum Cingare grossos.
  - « G » quia balbus erat non imparavit, et inde
  - « loria in excelsis » non « Gloria » dire solebat.
  - « H » sprevit, dicens: H Doctrinale probante versificatores reputant non esse coellum. —
- « I » velut errectum stat campanile Samarchi, cui sedet in testa soliti de more cimeri angelus, a vario qui volgitur undique vento hac etenim coepit Iacopinus imagine sensum at non accentum, qua propter voce cavalli,
- voceque polledri cantabat presbiter « i i ».

  « K » nihil est, dixit, cui ga non illico iungas, et quod de retro melius quam ante canatur.
  - « L » gerit in spalla ferrum, quo prata segantur, et quo magra solet mors pingi supra muraias.
- 590 Sed tulit altorium linguae pronuntia pivae, quae vocat ad ballum villanos carmine « lu lu ». « M » pedagogus ei patefecerat arte galanta, dismanicans forcam quam rascum Mantua chiamat, cui triplex dens est, aptus manegiare ledamum.
- « N » forchae forma est, triplici coniuncta travello, quae studium docti conclusit prae Iacopini, nam ternos inter lignos fuit ille picatus, causam soghetti tulit « O » quae littera tunda semper erat curae manigoldo quippe Copino.
- 600 Praeterea missas foggiam dicebat ad unam continuo, nec signa crucis formare sciebat.

  Inter Confiteor parvum discrimen et Amen semper erat, iam iam meditans adiungere finem.

Incipiebat enim, nec adhuc « In nomine patris », quod tribus in saltis veniebat ad « Ite misestum ». 605 Si medio missae faciebat forte memento, semper arostitam raptus meditabat ad ocham, anxius et dubitans ne trovet gatta cadinum. Saepe duas missas giorno celebrabat in uno, 610 dum tamen offertam posset robbare vilanis. Argenti calices atque auri vendidit omnes, inque vedellinos rognones borsa vodata est. Non corporales centum renovasset in annis, purificatorios mancum, mancumque tovaias, quae mangiabantur soricis, quae semper habebant 615 centum de vino macchias, centumque recammos. Albior est illis quaecumque tovaia tavernae, albior est descus ubi zurma tedesca merendat. exercetque suum trincher, brindesque frequentat. Confessabat enim, per tresque, quatrosque baioccos sassinos, ladros, culpaque levabat ab omni. Massaram nunquam voluit conducere vecchiam, dicens: quod foedant bava stillante menestram, sordinamque sonant vetulae, mollantque corezas. At super altuttum iuvenis massara placebat, 625 de cuius zetto stampaverat octo putellos, nam de clericulis dicebat habere bisognum, qui secum « kirie » cantent, « oraque pro nobis ». Viderat hunc Cingar, vocat: — Ola, praete Copine, quo festinanter Prudentia Vostra caminat? — 630 Respondet: — Vado Mottellam, namque vocarunt me patres santi secum coenare staseram. -Cingar ait: — Quid habent ad coenam? — Praetus ad illum: - Decretum est totam cum pelle absumere vaccam. -Illico Zambellus cridat: - Doh cancar, an esset, 635 o Cingar, Chiarina unquam? — Cui Cingar: — Adessum ibimus et vaccam, si capra est facta, sciemus; nam si vacca quidem fuerit velut ante Chiarina,

nil dubium Zambellus eris, sed quando Chiarina

- 640 capra sit alter eris, nec non erit altera vacca. —
  Ad quem Zambellus: Quis ero, si capra Chiarina est? —
  Cui Cingar: Quis eris? vel bos, vel forte somarus. —
  Quo dicto arrivant ad sanctae claustra badiae,
  nec bisognus erat chiavatam battere portam,
- 645 intrandi quoniam cunctis est ampla facultas. Itque reditque frequens nunc mas, nunc femina, nec se illa bonis sociis chiavat sed sorbet ognunum. Ingreditur Cingar, Zambellus, praeque Copinus, nec fuit unus ibi qui diceret: — Olla, quo itis? —
- 650 Hic immunditiis, hic strazzis tota coperta claustra videbantur, passim redolentia stronzis, atque suos ragni lenzolos undique tendunt.

  Non ibi sobrietas, ibi nulla silentia, nulla disciplina datur, sed vita est congrua porcis.
- 655 Sed tamen est melius Zambelli dicere vaccam, quam mottelicolae totam cum pelle vorabant. Cingar eos retrovat quodam cantone latentes, circaque rostitam vaccam facto agmine stabant. Mangiant Chiarinam vinti vel trenta capuzzi,
- of alter spallazzum, ferit alter dente groponem, vult alius polpas, alius vult rodere pectus, unus de testa cavat occhios, unus ab osso dente prius carnem speluccat, et inde smiollat. Vidisti maium circa brottalia porcos,
- quam sint ingordi lordam sorbere menestram? Sic illos retrovat Cingar mangiare Chiarinam, qui subito ad coenam fuit invitatus ab illis, ac tenet invitum morsuque tirare comenzat. Zambello schincam dat, poca carne dobatam,
- 670 quam piat et giurat nunquam gustasse miorem. Nemo parlat ibi, sentitur fractio tantum ossorum, nec non sofiato supra panadam, namque ingens ibi plena bulit caldara busecchis. Chioccant labra simul grasso stillantia brodo.
- 675 Festinanter edunt; quia sic scriptura comandat.

186

Iam caret infelix gambis humerisque Chiarina, interiora patent, grandisque corazza videtur. Quanto plus comedunt, tanto plus illa nientum efficitur, pariterque fames et vacca recedunt.

- 680 Prae Iacopinus olet grasso, lardoque colanti, non vult ossa, vorat pingues tantummodo polpas; saepe scudellarum sorbens brottamina, lappat more canis, laxatque graves de pectore rottos. Centuram mollat, ventronis panza tiratur,
- 685 iamque sonare potest tamburrum valde tumentem.

  Dente nihil toccat, sed aperto gutture carnes
  devorat, atque facit grossos sine fine bocones.

  Fra Rocchus sedet hic, frater Baldraccus et Antoch,
  frater Gelminus, frater Marmotta, Schirattus,
- frater Pagnoccher, frater Scapocchia, Tafellus, frater Agathonus, frater Scappinus, Arolfus, fra Bisbacchus, Enoch, Rigus, Bragarotta, Caponus. Hi sunt autores qui dant praecepta coquinae, hique lecardiae multos fecere magistros.
- 695 Est Deus his venter, broda Lex, Scriptura botazzus. Iamque polita nimis sub descum membra cadebant, nulla est ulterius vaccarum forma Chiarinae, ossa iacent, quae intacta canes gattaeque relinquunt. Iamque comenzarant pingues leccare taeros,
- 700 non aliter fratres sua vasa lavare solebant.

  Frigore zelatum lardum pars grafiat ungis,
  pars manicis tunicae fregat, nettatque scudellas.

  Post epulas tandem consurgunt ludere cartis,
  post cartas scrimmant, post scrimmas saepe merendant.
- Sic ducit vitam gens haec devota beatam.

  Bertezant illos, qui celso in pulpite braiant,
  qui soterant mortos, ieiunant, seque flagellant,
  vadunt excalci, studiant et mille fusaras
  scribunt in libris pro Scotto, contraque Scottum.
- Vesper erat, vult hinc Cingar discedere praestum, qui stans ad tavolam multum caricaverat orzam.

Zambellus piat hunc retro, cui parlat orecchia, supplicat ut vivam faciat sibi rendere vaccam, cui fratrem ladrum digito monstrante palesat.

- 715 Tunc Cingar ridendo facit sibi tradere saccum, quem de sub mensa raccoltis ossibus implet, imponensque humero Zambelli dixit: Eamus, namque hoc in sacco portas, Zambelle, Chiarinam. Hanc sub terreno, venias, soterabimus ambo,
- quam post tres giornos faciam tibi surgere vivam. —
  Sic ait, et vale dicens compagnonibus illis
  ante caminabat, sequitur sub pondere sacchi
  Zambellus, donec veniunt ubi fossa Cipadae
  ranis plena cridat, strepitumque ad sydera mandat.
- 725 Illic relliquias sanctae posuere Chiarinae, quae fuit a magno cantari digna Cocaio. Illuc venerunt satyri, driadesque putellae, planxeruntque simul squarzato crine Chiarinam. Serraphusque pater veniens haec carmina fixit 730 arboreo trunco summaque in fronte sepulchri:
- arboreo trunco summaque in fronte sepulchri: « Vendita quod fuerim bis falsi Cingaris astu, quodque mea fratres sfratatos carne cibarim, non multum stimo; tantum res una recressit: quod sub mattazzo vixi meschina governo.
- 735 Sic vos mortales stulto sub praeside ducti, plangite plus tostum quam dulcem perdere vitam ».



## LIBER NONUS

Festa dies aderat sancti Brancatis, et Umbri, quos, Buffalmacco Neloque rogantibus, olim hic canoninazarat Beltrazzus, papa Cipadae. Iamque ad carrobium properant ballare vilani. Non est qui tangat zappam, qui ficchet aratrum, imo suae cupiens se quisque placere morosae, discossansque caput paleis, se totus adornat, pectinat, et blanco frontem bindamine stringit. Calzas ingambant, seu chiusas sive brasolas, quae sparagnatae possunt durare mil'annos. Maiores villae iuvenes, quos multa superbos robba facit multique levat grassezza ricolti, sunt qui festivis possunt gestare diebus bragatas calzas, quas claudunt undique stringhis, subtilemque valent intro ficcare camisam, quam sua con propriis manibus signora cosivit. Sed prius ad messam chiamat campana canendam, prae Iacopinus eam se se cantare parecchiat.

5

10

15

20

25

30

Cingar castronis canaruzzum sanguine plenum, dico gulam castronis habens de sanguine plenam, hanc collo Bertae mira ligat arte, copritque drappibus et pannis, velut est usanza, bianchis, quod tu iurasses ibi nullam stare magagnam, concordantque suas quid voiant fare parolas. Inde Iacopinus, chiamatis undique praetis, coeperat in gorga messam cantare stupendam; subseguitant alii, magnisque cridoribus instant. Protinus Introitum spazzant talqualiter omnem, ad Chyrios veniunt, quos miro dicere sentis cum contrapunto, veluti si cantor adesset

master Adrianus, Constantius atque Iachettus. Hic per dolcezzam scollabant corda vilanis, quando de quintis terzisque calabat in unam musicus octavam noster Iacopinus, et ipsas providus octavas longa cum voce tirabat. 35 Gloria in excelsis passat, iam Credo propinguat, quod, si Iosquinus cantorum splendor adesset, imparasset enim melius componere messas. Iamque parecchiatur largo ballare sub ulmo, nam tribus in saltis balzarat Sanctus in Agnus. 40 Sed non ad finem missae descenditur ancum, ecce sonare pivam sentit Iacopinus ab ulmo, illico frettosis rammescolat omnia verbis, de gesiaque statim saltant infrotta vilani, ac si tota foco vamparet cubba capellae. 45 Stringati iuvenes properant, pictaeque vilanae cum bambasinis socchis scufiisque galantis. Bli lirum resonat variis sordina balettis, incipitur lassare Deum, servire diablo. Non stupeas, lector, si post celebramina missae 50 non videas tornare casam desinare vilanos, namque sacrilegium pensant committere grandem si vacuis credant ad missas ire budellis. Non stetit indarnum Iacopinus et altra pritorum turba: cavant camisos, cottas, pluvialia prestum; 55 ad tavolam primum celerant, apponitur ocha, lonzaque porcelli grassi, septemque galinae. Omnia consumunt, canibus vix ossa relinguunt, nam Testamenti vecchi praecepta recordant: quod rostum non vult avanzet usque domanum. 60 Ergo ubi mangiarunt ocham reliquasque vivandas, sub tavolaque illic ossamina multa butarunt, surgunt plus cocti quam crudi urgente bocalo, ad salicesque ruunt, quo chiamat piva brigatam. Prae Iacopinus habet quantos offerta quatrinos 65 contulerat, faciens gentem basare manipol,

hos donat pivae, mandatque sonare pavanam; inde pians bellam, quae dicta est Pasqua, fiozzam, ballat, vixque valet pleno cum ventre moveri. Cingar adest, ridetque preto danzante Copino. 70 Villanus quidam, sub cauda morsus ab ostro, se viat ad Bertam, si vult ballare domandat. Cingar id advertens cignat de more tacagni; Berta, prius quae scit quod Cingar fare volebat, annuit et porgens levam saltare comenzat. 75 Cingar item claudens oculum scaltritus avisat Bertam, quae faciat sicut fuit ordo tralorum. Incipit illa manum leviter striccare gazano, ut facitur quando tentatur pegnus amoris: pastor at ille bonus pede zonto in retia saltat, 80 sentit alegrezzam talem discurrere, quod non in zerlam mellis tunc vellet habere culamen. Berta iterum digitis sonat organa saepe premendo, dumque frequens striccat, suspiria dupla sequntur, ille fidem praestat fraudi, striccusque restriccat, 85 et menchionazzus credit bonamenter amari. Ambo se alquantum retirarunt extra brigatam, quinque parolettas sumissa voce ragionant, sed post quinque octo, post octo trenta, quaranta, postque quaranta piat grandis baldanza vilanum, 90 hanc tirat, illa sequit quocumque menatur ab ipso, qui versus gesiam properat, speratque marassus vel cantone aliquo, vel post altare, vel ipso in campanilo factum godere botinum. Protinus ognuno Cingar guardante caminat, 95 cortellumque cavat nudum, gens undique currit; quid sit hoc ignorat, quae lis, quae questio; tandem cosa scoperta fuit, nam Bertam Cingar arivat, quae digito monstrata fuit seguitare vilanum, ut seguitare solet vilis putanella bravazzum. 100

Cingar eam brancat per trezzas, clamat et urtat:

— Ah manigolda — inquit, — sic sic, porca putana,

servantur gesiae statuta, fidesque marito? -Ouo dicto gladium taiantem more rasoris vibrat, et, ad guisam seu boiae sive becari, 105 scannat castronis canaruzzum sanguine plenum, et proprium Bertae collum scannasse videtur. Illa cadit terrae, faciens gatamorta, movetque se se tota, velut si vita recedat ab ossis, statque quasi moriens, pedibusque flagellat arenam, atque oculos sberlans iam mortua tota videtur. Tunc cito postpositis concurrit turba puellis, arma piant, raptimque levant ad sydera voces; Cingar erat iam iam zurma assaltatus ab illa, sed largum fossum balzaverat ultra legerus, 115 frezzosusque volans, stanzam se cazzat in unam, scagaitam simulans, fingensque timere vilanos. Tunc ambis se se manibus dum rampat in altum, en super apparet, currens per culmina tecti, seque tirat, scutumque facit, post terga camini, 120 ne possit laedi seu schioppis sive balestris. Hic ubi se ascondit, testam de margine muri porrigit alquantum, trepida sic voce locutus: - O bon compagni, quare me occidere vultis? -Respondent: — Ouoniam non lassas vivere quemquam, 125 resque cipadenses confundis ladro ribaldus, quottidie facis hoc, facis illoc, semper abarras, et pensas quod nostra voiat respublica tantos supportare malos, tot dannos, totque ruinas? Non facimus contum, si Bertae colla segasti, 130 sic vadant quantae similes retrovantur in orbe; sed facimus stimam te nunc sotosora butasse sancti Brancatis festam, qui nostra governat moenia, concilium, Patres, santumque senatum. — Cingar item parlat, faciens Madalena crosettis: 135 - Si tamen omne malum mihi perdonare voiatis, giuretisque simul me non offendere quidquam,

Bertam guarribo, faciamque resurgere vivam;

quod si non fiet, mihi tunc streppate coradam,
atque meam canibus mangiandam tradite milzam. —
Illi admirantes se se guardare comenzant,
valde stupent quod vir tam tristus, tamque cativus
se se promittat vivum tornare cadaver,
unde volunt penitus miracol cernere tantum.

145 Ergo dedere fidem, qua non infidior altra; seu sint villani padoani sive Romagnae, nulla fides pravis est prorsus habenda vilanis. Cingar eis credit, vel fingit credere ladris, cum manibus pedibusque casa se callat ab illa,

jo inde petit gesiam, promiscua turba sequebat, namque novas guardare cosas populazzus agognat. Vadit ubi fallax oculis nunc Berta stravoltis cascarat, dederatque suae signalia mortis, sed praetus Iacopinus eam portaverat inde,

qui bene cognorat scaltritam Cingaris artem, unde secundando fraudi menat optime barcam. Sustulerat Bertam, quae se se lassat abire, ut solet exanimum corpus, cui brachia, gambae, testaque se snodant hinc inde, ut piva todesca.

Ponitur in medio, velut est usanza, sagrato, nec Iacopinus ei quemquam sinit ire propinquum, ne respirantem videant trantemque fiatum.

Saepe dat incensum, nec non cum spergole sanctam spargit aquam, Lazarumque canit, campana sonatur,

fossa fit, accurrit muliebris zurma, cridando,
pro quarum, quorum cridis schiappantur orecchiae.
Iamque propinquabat cum dicitur: « In paradisum »,
post quam antiphonam Berta est soteranda tereno,
quum procul ecce venit Cingar, veniensque cridabat:

170 — Prae Iacopine pater, cesset Reverentia Vestra, spero quod indarnum mortis incensa dedistis. — Sic ait, atque intrans gesiam, seguitante brigata, pergit ad altarum, quo se devote ginocchiat, sublimesque levans oculos oravit un'horam.

Inde redrizzatus multa gravitate sagratum ad Bertam repetit, quam spondet reddere vivam. Huc tandem arrivans, gladium tirat extra guainam, dico illum gladium proprium quo guttura Bertae parebat scannasse modo, vitamque cavasse.

Paulisper coelo madidos alzavit ocellos,
hasque comenzavit pietosa voce pregheras:

— O cortelle meus, toto mihi charior orbe,
quem non sufficerent cuncti comprare tesori,
qui quoque mostrasti tot iam miracula mundo,

te rogo per sancti virtutem Bartholomei, cuius es ancoram sacro de sanguine rossus, quando Roversani pellem brigata cavavit, si tibi quottidie genuflexus dico coronam, si tibi dominicis semper ieiuno diebus,

oro, precor supplex, et cunctis obsecro votis, sicut Berta tuo de vulnere lapsa morivit, sic virtute tui meriti nunc viva resurgat.—
Sic dicens, bis terque crucis signacula format,

195 nescio quos psalmos tacita cum voce susurrans.
Tunc citius dicto simulatrix morta movetur,
in motuque ipso voces ter mille cridarunt.
Mox alzans oculos, veluti res matta parebat,
quo factu multam fecit scampare brigatam.

In pede tunc saltat, dicens: — Cur me, oyme, scanasti, Cingar? — Cui Cingar: — Facis an sic cornua Baldo? — Parcite — Berta inquit, — tenerino parcite sexo; foemina de maschio facta est, vult foemina maschium. Ponite vos nobis, si scitis ponere, guardam:

foemina, quae proprio facta est lontana marito, absque viro non vult per guisam stare verunam.

Sin stat, miracolum super omnes dicite grandem.—

Tunc villanorum squadratim calca ruebat, clamantes coelo, schiappantes aethera cridis:

210 − O o miracolum, o o miracula magna!

Inter cortellos non est cortellior isto! Nunquam credidimus te te, sanctissime Cingar, sic sic devotum, sic talem habere tesorum. -Tunc Cingar brancat Bertam, gesiamque subintrat, ac super altarum mira gravitudine montat. 215 et meritum gladii prologo sic praedicat alto: - Cernite cortellum, gens o devota, beatum; cernite cortellum, cum quo mala rocca Romagnae, rocca Roversani, villanis plena cativis, cruda roversavit iam pellem more videlli, 220 moreque capretti de spallis Bartholomei. Hic est cortellus felix, hic ille tesorus, cui similem nec habet, nec habebit gesa Samarchi. Hic est, qui vestras poterit saldare feritas, hic est, qui scampat brutta de peste malatos, 225 hic est, qui vivos et mortos suscitat omnes. Nonne peradessum vidistis surgere Bertam?

sic alios poterit mortos drizzare gaiardos. Currite, quid pigrae statis? iam currite gentes,

hunc basare sacrum cortellum; currite, dico. -230 Protinus illa ruens multo sbraiore lovagna, assimilatur enim quando ad brottalia porci currunt, et retinent mostazzum semper in albi. Illi cortellum properant basare bricones,

quem porgens Cingar, velut est usanza pritorum 235 porgere manipulum vulgo dum lassat ofertam, dicit « Pax tecum », garbo tam saepe galanto, quam saepe innumeros sentit cantare quatrinos, namque bacinellam Iacopinus porgit ofertae.

Quin etiam scufiam de testa Berta levarat, 240 in quam villani frettabant mittere soldos.

> Durarat grossam iam praedica Cingaris horam, quem cuncti fratrem pensassent esse Robertum: allegabat enim Sextum, Decretale, Decretum,

Angelicam, Glosam, Bibiam, Sanctumque Tomasum. 245 Non fuit in fratrum studiis bacalarius unquam,

atque catedrantus, scotistaque doctior alter. Totas utrorum voltat sotosora baianas, argumenta facit, negat hinc, probat inde medemum.

Tum metuens ne quis veniens huc mente cativus detegat hanc fraudem populo, faciatque palesam, providus ascondit gladium, descendit ab ara, inversusque casam propriam gravis aere caminat, quem quoque nil parlans omnino Berta sequebat.

Cingare partito, Iacopinus congregat omnes campanae ad don don populos, gentesque Cipadae. Hic parlamentum saviorum grande tramatur sentenzaeque altae dignaeque Catonibus octo. Octo namque illic fuerant insemma dunati:

260 Bertazzus, Menghus, Gobbus, Cagnana, Gurassus, ipse Zanardonus, Garapinus, Slanzafoiada. Longa super santo gladio parlatio fitur, utrum procurent Patres populique Cipadae illum communi spesa comprare, tenendum,

265 atque governandum sancti Brancatis in arca, cui possint homines sua reddere vota pregheris. Tandem comprandi gladium conclusio facta est, ipsaque cura datur Gobbo, Slanzaque foiadae.

Istud conseium Zambelli venit ad aures,
carpitur invidia subito, vult solus honorem,
vult famam solus, gladii vult utile solus.
Pensat Chiarinam iam vivam posse levari,
vixque sibi credit vidisse resurgere Bertam.
Se venturosum putat omnibus esse futurum,

si concessa sibi tanti sit gloria cultri.
 Inter se parlat, cerebrum sedazzat et inquit:
 O si cortellum voiat mihi vendere Cingar,
 nonne facilmenter poterit mea vacca resurgi?
 Nonne meam Laenam dabitur mazzare tot illas
 voltas, quot me me chioccat corozata tracagmo,

voltas, quot me me chioccat corozata tracagmo indeque mazzatam vitae tornare priori?
 O quantum faciam, gladii virtute, guadagnum!

Cingar acquistavit nunc plus de mille quatrinis. Nonne dabunt homines totque ovos, totque polastros,

quod doventabo ricchissimus ante trigornos? —
Dixerat, et praestus veniens ubi Cingar aloggiat,
hunc tirat in partem, verbum dicturus orecchiae,
ne sua sbaiaffi scoltent secreta vilani.
Sic ve retiratus parlat: — Mi Cingar, amas me? —

290 Cui Cingar: — Plus quam mestessum, saepe provasti. —
Parlat Zambellus: — Cortellum vendere vis ne?

— Nolo — Cingar ait; — parcas, Zambelle, neganti.

Hoc nimis importat mundo medioque Milano. —

— Deh — Zambellus ait, — charum contenta sodalem.

Quid contentandum nisi contentamus amigos?

Hoc mihi servitium facias, tu deinde comanda,
nam, giandussa mihi veniat in culmine nasi,
ni pro te posthac paradisos mille refudem.

Vende mihi gladium, quod vis dabo, posce, domanda. —

Tunc Cingar traxit suspirum pectore magnum.
Principio nullam parlat meditando parolam.
Mox inquit: — Tantis cedo, fratelle, pregheris:
dura mihi cosa est, et amara, vendere zoiam,
vendere delitias mundi, coelique tesorum.

Verum quid faciam? quo me gallone revoltem, si, qui solus habet de giorno et nocte valorem atque facultatem mihi commandare, domandat? Tu nimis importas nostris, Zambelle, facendis. Multiplicare tamen non est hic hora parolas,

Vade, trova praetum Iacopinum, catta Briossum, ipsi disfaciant, faciant, dicantque, redicant.

Id sit vangelium, quod vos insemma faritis. —
Saltat alegrettus nunc huc Zambellus et illuc,

315 it retrovare praetum Iacopinum, moxque Briossum. Presto fit accordum secreta in parte, probatum per primos villae doctores atque saputos; maxime per savium datur haec sententia Gobbum: 198

« Sit notum cunctis populis, patribusque Cipadae:

Cingar cortellum nunc sancti Bartholomei
vendit Zambello sborsanti trenta ducatos,
hoc tamen accordo: quoties Cipada pagabit
dictos denarios Zambello, iure tenetur
reddere cortellum Zambellus, perque nientum

tantae relliquiae pretium neget ille Cipadae, cui decet in gesia bellam fabricare capellam, cui decet ac olei semper brusare lucernam, pinganturque super muros miracula rerum quantarum fecit, faciet, facturus et ille est ».

Zambellus subito pensat retrovare dinaros; quotquot habet, propriamque casam, propriumque terenum, strazzas et Laenam vult vendere, seque medemum. Nec sibi mancavit comprator: cuncta balordus vendit, Brunello partim, partimque Lafranco,

ompravit Schiavina casam tantummodo, restum pagat Brunellus, pagat quoque borsa Lafranchi. Venduntur zappae, venduntur aratra, badili, galli, gallinae, vanghae cum mille zavattis. Perque novem soldos, nullo accorgente vilano,

Unde radunatis altandem trenta ducatis, sborsat eos, Cingarque tirat, sanctumque ginocchians cortellum tradit, chartam faciente Briosso. Iste Briossus erat nodarius, arte robandi

praticus et natus pro scortegare vilanos; semper habebat enim vel tres apposta vel octo in borsam testes falsos de iure brusandos. Si tantas illi dextras natura dedisset, quantos iudaeos baganaios Mantua pascit,

350 aut quantos piccat ladros Romagna quotannis, omnes taiassent nostro de iure Briosso, namque instrumentos tot falsos ille notarat quot ficus seccos totum dat Marca per orbem. Zambellus subito gladium brancarat alegrus,

- ut cito brancat aquam frescam quicumque febrescit, utque solet panis toccum zaffare famatus, at miser inveniet magnam piliasse saiottam, seque manus plenas retrovabit habere tavanis. Ut fuit in stanza, gladii vult cernere provas:
- Laenae prima datur, dabiturque secunda Chiarinae.

  Laenam improvisus, multa praesente brigata,
  chiappat et in medio cortellum pectore ficcat,
  corpore de cuius scampavit vita daverum.

  Tunc dixit: Cortelle meus, deh, suscita Laenam,
- Talia sed muro poterat tunc dicere verba.

  Non respondet ei, toto quia corpore morta est.

  Pergit Zambellus, cortellum basat, et inquit:

   Mi cortelle, precor, cur non mea Laena resurgit?
- omnia buttavi pro te comprare, quid ergo, quid codesella facis? sic me, cortelle, gababis? — Sed nec de venis, nec polsis mortua battit. Tunc villanorum diverso murmure stolus
- contrahitur, faciturque frequens cantone senatus.
  Consul erat Gobbus, quo non astutior alter,
  frater zuratus semper fuit ipse Tognazzo;
  fecissetque nihil maium sine mente Tognazzi.
  Ipse cipadanos pro rostris congregat omnes,
- 380 et positis scannis sederunt ante Tognazzum.
  Tota Cipada ruit, magno clamante senatu.
  Mox nutu Gobbi boccas tenuere seratas.
  Tognazzus grandem ramparat supra tinazzum,
  atque comenzavit sic sic aperire ganassas:
- Est verum quod nos hic, o brigata, dunamur, ut vobis totam faciamus noscere causam.
   Nos sumus hic magnae pillastri quinque Cipadae: Bertazzus, Mengus, Gobbus, Cagnana, Tognazzus, et qui disponunt dictum servare Catonis:
- 390 « Pugna pro patria, si tu vis vivere sanus ».

Non huc venerunt foemnae, non huc ve putelli, de quibus ad sbaccum casamenta piena tenemus. Illos consilii nostis minus esse capaces. Vos homines estis longo pro tempore maschi,

vos defensores, vos targa et spada Cipadae.

Mantua quid, quaeso, nostra valet absque Cipada?

En ego sum praesens, proprio non manco dovero.

Ore dabo vobis conseium, rebus aiuttum,

proque citadinis nostris volo mittere vitam.

400 Ergo senatores faciunt vos scire chiloium, qualiter (ut semper fuit altro tempore) nunc nos cum sociis Baldi quid questionetur habemus. Semper sassini, ladri, gentesque diabli cercarunt, cercant Cipadae rumpere pacem.

Quid timeamus eos? quid? dicite, nonne tenemus carcere chiavatam fezzam schiumamque ladrorum?

Baldus, qui caput est, qui rex, qui papa giotonum, nonne cadenatur sola virtute Tognazzi?

Si caput est mozzum, quid cetera membra timemus?

Quis pissasanguis, quis vermocanus agrezat istos diabolos vespas stizzare quietas?

An medici vadunt ultro cercare malhoras?
An cercant brigam? brigam donabimus, horsu, state, precor, saldi, constantes state fradelli, mittamus robbam, vitam, propriosque fiolos, mittamus patriam, quum quis sassinat honorem,

vadat piccari cui nulla est cura decoris.

Me dudum Patres cognoscitis esse Tognazzum;
Gobbus adest, cuius virtute Cipada Motellam
saepe triomphavit, tetigitque solaria coeli.
Consulis officio solitas exerceat armas,

donec bravazzos Baldi nihilabimus omnes. Vidistis poverum Zambellum quomodo mansit esca pedocchiorum, gladium comprando ribaldi
Cingaris, utque sibi non saltem tanta remansit
corda vel uncinus quo se suspendere possit,
ammisisse casam, Laenam scannasse, terenum
omnem vendisse, et capras et mille facendas?
Nos tamen, o quanta est nostrae vergogna Cipadae,
nos tamen experti tot voltis Cingaris artem,
en iterum, Patres, illi praestamus orecchias;

quottidie facit hoc, facit hanc, robat hic, robat illic, ingannat, truffat, soiat, sagramentat, abarrat, et nos menchiones non mancum credimus illi, quam santo Aloio, quam Bovo, quamque Belino. Tam patienter eum tolerat Cipada ribaldum.

440 Credite, conscripti Patres, victoria nostra est. Hic veniet Cingar, veniet sub rete giotonus. Forca fugit, volat ille retro, trapolabitur et se more gavinelli veschiabit denique. Dixi.

Tunc Zanardonus surexit de sedimento. et sub centura palmam ficcavit utramque. 445 Postquam rascavit sapiens bis terque catarrum, sic ait: — O cancar, quantum bene barba Tognazzus parlavit, parens alter Ciceronus et ille grandus Aristotel, cecinit qui carmine docto scribere clericulis, Troiae qui primus ab oris. 450 Sed penso quod non Cingar trapolabitur unquam. Vos causam scitis, senza quod dicere voiam, imo caleffabit tandem nos, imo soiabit. Ouis diavol enim poterit combattere secum? Est venetianus quidam sir Polus, et ipse 455 non piscatorum numero, non plaebe Murani, non barcarolus qui cridet: « Barca, stalium »;

at gentilhommus veteris de stirpe Fasoli,
qui semper magni tenuit loca prima Pregai,
deque caodesiis fecit piccare miaros.
Cingar amicitiam longo iam tempore secum
giottoncellus habet tantam, quod semper ab illo

quidquid vult minimo cegno, solaque parola, obtinet, atque tirat bufali de more bonhommum.

Credimus an forsan combattere contra Samarcum?

Dixi nempe meum, mihi perdonate, parerum.

Protinus in coleram saltat Cagnana: — Quid — inquit, — Zanardone, baias? non nostra Cipada Vegnesam estimat un minimum ficum, non quinque ceresas.

- Quid cum Cipada posset bravare Samarcus,
   quamvis sfodratum teneat sua dextera stoccum,
   quamvis barbazzam portet in pectore longam?
   Non est Gobbus ait, non est, Cagnana, Samarcus
   qui portat barbam, nec non sine cortice stoccum,
- 475 sed mastinazzus paret magnusque cagnazzus, qui totum bruttis mundum spaventat ochiadis. Sanctum, qui portat stoccum barbamque canutam, si nescis, Polum chiamant, sed nostra pacia est rebus in his nostris sanctos meschiare beatos:
- 480 noli cum sanctis scrizzare, proverbia dicunt. —
  Tunc Gurronus ait: Non laudo, perque nientum
  compagnis Baldi contrarius esse patibo.
  Consideratis grossiliter omnia certe.

De me non minimum pensetis habere socorsum. -

- 485 Slanzafoiada levans sursum sic parlat in ira:

   Non dabis altorium? quid ais? tu solus ab altris discrepare putas? o grandis perdita rerum!

  Scilicet impresam pro te lassabimus istam. —

  Impatiens iterum se se levat ipse Guronus:
- Credo inquit firmumque habeo, dubitoque negottam, quod minus impresam poteris lassare cotalam.
  Quottidie vades, redies per mille facendas, ut totum faciens retroves fecisse nientum, utque tibi solo donet tal cosa guadagnum,
- non quia Cipadae voias deffendere statum, sed quia Cipadae marchettos mille rapines. —
  His moti Patres verbis fremuere tumultu:
  - Per vermocanum dicunt, tua lingua, Gurone,

straparlat nimium, semper malnetta lavacchio. —

Se levat e scanno Giannus, Pannada, Garofol,
qui, plerique, omnes excusavere Guronem;
sic Ghirardellus qui fert colletta corammi,
sic Bertolinus, sic Mengus, sic ve Tonalus.

Tandem decretum est (solo screpante Gurono)
mittere praetori Gobbum, barbamque Tognazzum,
qui squadras ducant armorum, dante Gaioffo.
Quo facto ad proprios Patres rediere palazzos.

Cingar at interea sentit, referente Gurono, conseium factum per Gobbum, perque Tognazzum: risit et armatos secum trahit undique bravos. Hic Brunellus adest, Gambo, Schiavina, Lafrancus, ardet Amerigus, pariter bravegiante Galetta, alter ballestram, fert alter tergore schioppum; Pizzagnoccus habet spetum, roncamque Stivallus,

Zambonus cettam duro de azale molatam, fert archibusum Rigazzus pulvere cargum, iamque cupit buso fogatam ponere cordam.

510

520

Nondum nocturnas aurora fugaverat horas, congregat hos omnes squadrono Cingar in uno, per mediamque guidat magno terrore Cipadam, dumque caporalis passat cum vocibus altis smergolat, atque alios pariter cridare comandat:

— Su su, qui noscum vult gattam, vengat avantum!

O villanzones, o porci, o brutta canaia,

o mascalzones, o gens poltrona, gazani, oque pedocchiorum pleni, destructio panis, su su, qui noscum vult gattam, vengat avantum! — Talia bravantes soiant, bocchisque petezant.

Tunc Schiavina focum dat schioppo, datque Galetta,

fit rumor, strepitat ingens per nubila tuf tof.
Sensit Bertazzus, sensit Cagnana, Tognazzus, senserunt omnes: stant quacchi, stantque serati, chiavatique suis tezottibus atque palazzis.

| 535 | Non aliter quando damatina bonhora levantes      |
|-----|--------------------------------------------------|
|     | se cazzatores, pars terra, parsque cavallo,      |
|     | expediunt varias magno rumore facendas:          |
|     | ad sonitum corni bau bau gens bracca frequentat, |
|     | qui chiamat spetum, qui lassum, quique cavallum, |

- 540 qui vocat heus to to, mordentque insemma cagnazzi, seque sibi stessis retro culamina nasant.
  Ac vulpes, leporesque ascoltant longe tumultum, stant quacchiae in macchis, in boschibus, atque padullis, nec sbuccare volunt tanto pro murmure tanas.
- 545 Sic latitat consul Gobbus, Cagnana tribunus, atque senatores alii, populusque Cipadae.

  Ast animum repiat dictator barba Tognazzus, confortansque alios se solum drizzat ad urbem.

  Cingar avisatur, sociis lontanat ab altris,
- 550 armatusque nigro se se boschamine macchiat, per quod passatur, quando gens vadit ad urbem. Tognazzus properans animo fantasticat alto, sperzurat quod vult destruggere Cingaris artes. Sed non Esopi follam, Tognazze, ricordas:
- 555 dum parat insidias lardo sorighettus in uno se cantone latens, facit illi gatta medemum. Imboscatus erat Cingar, venit ecce Tognazzus. Ut fuit appressum, se se manifestat apertum; volgitur intornum, nusquam videt esse coelum.
- Perstringit manibus roncam, fendenteque magno in duplices quartos spaccatur gobba Tognazzi, atque ita cascavit fortissima rocca Cipadae, maximus hic hominum saviorum, fama Cipadae, sex voltas consul, sustegnum grande rasonis
- 565 decidit, atque ingens iacuit sotosora pilaster.
  Protinus arrancat Cingar, procul inde levatur,
  sed prius arripiens Bertam, Bertaeque gemellos
  filiolos, sgombrat mantoum nocte terenum,
  inque tuis latuit montagnis, Brixia, Cingar.
- 570 Tuque, regazze, meo bastinam pone muletto, namque cavalcandi venit mihi voia per urbem.

## LIBER DECIMUS

Cingar amat Baldum, tota se nocte dimenat, non animi perdit forzas, perque omnia rerum discurrit cerebro, qua guisa aut arte fiolus Martis ab obscura tandem praesone cavetur. Sic ait ad Bertam: - Vel Baldum carcere trabo, 5 vel mille in quartos tandem, sis certa, taiabor. -Talia parlatus, raptim se partit ab illa, fornitamque domo lassat rerumque bisognis. Per quosdam boscos, aptos robbare, caminat, itque novas semper meditans in corde magagnas: IO qua foggia posset trari de carcere Baldus. Dumque viam properat per sylvas semper opertas, en franceschanos fratres occurrere mirat, qui tich toch faciunt zocolis resonare terenum. discalzoque suas corrodunt calce galozzas. 15 Hi veniunt asinum carigum de pane trahentes, nec bene discernit quis eorum esset asellus, namque asinus pellumen habet fratresque medemum. Extemplo roncam per mezum Cingar achiappat, ac si vellet eos in quatros mittere pezzos. 20 Illi se curvis terrae stravere ginocchis: - Perdonanza - cridant, facientes mille crosettas. Spoiat Cingar eos, tantum modo braga relicta est, atque breviarium quo possint dicere vesprum. Ergo ribaldellus Cingar, fugientibus illis, 25 solus ibi restat cum strazzis atque somaro.

Quid facit? imprimis taiat sibi forpice barbam,

ciliciumque patris generalis supra camisam commodat, inde togas bertinas, inde capuzzum, groppiferamque sogam cingit; calzisque cavatis, 30 gambas atque pedes nudat, portatque zupellos, ac tandem medio mantello tergora coprit, sub quo portatur pro sporta, proque corona, tasca tenaiarum, quibus aut disgardinat ussos, aut tosat, stampatque novam falsamque monetam. 35 Iam non est Cingar, quia sanctos portat amictus, attamen est Cingar, quia sanctos nulla gonella, nulla cuculla facit, seu floccus sive rochettus: sub tunicis latitant heu sanctis saepe ribaldi, interdumque lupos castronum lana covertat! 40 Ergo sub his strazzis Baldum dissolvere sperat Cingar, et in guisis aliis speranza niuna est. Dismanicat roncam subito, ferrumque sub ipso ficcat cordono, mantello cuncta teguntur; inde pians asinum compagnum nomine Rigum, 45 montat eum, portatque graves de pane besazzas. Per planum montemque volans asinellus arancat, non tunc francesam voluisset habere chinaeam, tam bene quadrupedat ritu portantis ubini. Quisquis eum scontrat, multo se curvat honore, 50 namque videbatur sanctus Maccharius esse. Si biastemasset, iurasses dicere vesprum, tam bene scit collo bonitatem fingere torto. Cercat elemosinam, quaeritque per ostia toccos, quisque dat huic panem, vinum, carnemque salatam, 55 et iam pro nimio somarellus pondere rerum vadit apena, regitque gradum strachedine plenus. Tunc iterum Cingar boscos repetebat opacos, franciscasque togas spolians tornabat ut ante laicus, et in piazzis villarum cuncta gazanis 60 vendebat, multam quistans de merce monetam. Denique Mantoam veniens, capitavit ad urbem, perque cipadenses cattat furfantiter ussos.

Ecce procul solum Zambellum vidit in agro,
qui spedocchiabat caldo sub sole camisam,
fecerat et largum digitorum caede macellum.
Huc tendit Cingar, pungitque sperone somarum,
tunc ait: — O quid agis? bona vita, quid, ola, bon homme?
Num scires ubi stat Zambellus, dic, rogo, scis ne? —
Respondet: — Zambellus eram, dum vacca Chiarina

Respondet: — Zambellus eram, dum vacca Chiarina vacca fuit; sed mox, ubi facta est capra Chiarina, alter sum factus, non plus Zambellus habetur. — Cui Cingar: — Magnam narras, compagne, facendam. Non, Zambelle meus, Zambellus es ultra, sed alter,

ut quoque vacca fuit quondam, non capra, Chiarina. Sed te (seu zoccus, seu sis boccalus orinae) cur video sic sic squarzatis undique pannis? — Respondet: — Sic sic miseros disgratia trattat. Sum desperatus, nec me cagasanguis amazzat.

75

Namque fui quondam riccus, modo pauper ad ussos vix retrovo panem, vix vinum, vixque menestram, desgratiaeque meae fuit unica causa ribaldus Cingar, cui possit cancar mangiare coradam.

O si posset eum ladrum brancare Potestas,

se signare quidem posset scampare soghettum! —
Tunc Cingar: — Benedicte Deus, benedictaque mater
vis, poverelle, mihi fieri compagnus, et istam
donabo cappam, sub qua salvamur, et istum
sancti Francisci tibi designabo capuzzum?

Praedicatorus eris, cantabis denique missam, namque tui similes tantos Ecclesia pascit, quantos non caperent ad remos mille galeae. — Zambellus subito vultu respondet alegro:

95 — Sum contentus ego, imo contentissimus esse vester fratellus, messam cantabo novellam, dummodo voiatis bertinam tradere cappam, namque meus giupo frustus cagat undique strazzas: impleboque meas blanco de pane budellas,

quem vix implebat panis niger atque gramegnae.

Quamvis de lettra sapiam negotta, pur ipse sufficientus ero cum vobis dicere vesprum. —

Tunc illum Cingar spoiat, strazzasque pitocchi cum propriis manibus fossatum buttat in unum.

Mox habitum sapetum tradit, tradensque gusurret.

Mox habitum sanctum tradit, tradensque susurrat nescio quid, parens devotos dicere psalmos.

Hunc sibi compagnum statuit, fratremque vocando Herinum, se se Quintinum nomine dicit.

Postea de villa ambo partivere Cipada,

Cum pedibus vadit propriis Zambellus, at ipsum tirat asinellum montato Cingare susum.

Introëunt urbem spatianti denique passu, hosque putat vulgus sanctos omnino romittos.

In piazzam veniunt, ubi protinus ecce sonatur tromba, vocans populum, velut est usanza fiendi, quum bandos mandant stradas regimenta per omnes. Ad sonitum tararan vulgus se se undique dunat, deque suis homines currunt audire boteghis.

Dicere quid velit hoc ignorat Cingar, asellum desmontat dicens: — State hic, o frater Herine, namque videre volo, quo nascitur iste travaius. — Sic ait, et gentem se se meschiabat in illam. Hic facitur bandus: quod quidam, nomine Cingar,

barrus, asassinus, mazzator, ladro, ribaldus, qui falsos stampat, veros tosat arte dinaros, sit mantuanis banditus ab undique terris, sed quisquis bastans animi mazzaverit illum nempe guadagnabit centum cinquanta ducattos.

Cingar, id ascoltans, tremuloso corde cagabat; pro Baldo tamen ille suo vult perdere testam. Quid facit? o forzas animi cordisque prodezzam! Prestiter alzando vocem, sic incipit: — O gens, o quia nescitis, nescitis certe coëllum:

135 post paucos etenim giornos brusabitur haec urbs,

ni modo, ni Baldo truncabitis illico testam, quem nunc sub terra ficcum praesone tenetis. Nunc ego de terra sancta, Christique sepulchro, advenio, portoque malas, brigata, novellas, namque gigantazzum magnum similemque torazzo

namque gigantazzum magnum similemque torazzo illic terribilem vidi, ferroque covertum, qui menat in quaium nigra de gente mororum ingentes squadras, cavalastros atque pedastros. Giurat per sanctos coeli, gentemque diabli,

velle per omnimodas Baldum riscodere guisas, in tuttumque istam pensat destruggere terram. Nunquam vista fuit zentaia ribaldior illa. Quid sunt lombardi, brisighelli, quid calabresi? Turchi sunt porci, mori sunt fezza malorum.

140

O Deus, hanc tantam populis averte ruinam.
Sassinant homines, robbant, sforzantque puellas, altaros gesiae spoiant, calicesque rapinant.
Quid dicunt ladros spagnolos, quid capelettos?
Hi superant omnes omni feritate ribaldos.

Nonne malandrini fratrum rapuere pitanzas?
nonne monasterum totum sotosora butarunt?
Petra super petram vix una aut altra remansit,
et multos etiam illi scannavere fradellos.

160 Ille Fracassus enim (nec possem dire bosiam veste sub hac sancta, cordoneque cinctus ab isto) ille Fracassonus, poca straccante fadiga, ut petrulam iaculat grandes ad sydera saxos. His ego vidi oculis illum plus octo miaris

cum cazzafrusto poverum sbalzasse priorem, atque cosinarum quae sunt mangianda parantem totum cum solo pugno sub terra ficasse. Praeterea quendam vecchiettum, tergore gobbum, vix bastoncello macilentia membra tirantem,

170 per collum cepit, circumque et circa rotatum, ac si falconem vellet chiamare polastro,

T. FOLENGO, Le maccheronee - 1.

magni fecit eum montis cimare cacumen. De sacro armario rapuerunt absque riguardo planetas, camisos, puviales, mille facendas;

de mangiatorio, beccheros atque bocalos, descos, credenzas, terlisi quinque tovaias; de cosinatorio, caldaros, bronza, lavezos, mille pignatellas, pignattas, speta, parolos.

De caneva nostram spinarunt denique vitam:

porcinaia bibit vinum, fregitque barillos, ac de vernazza bagnos fecere cavallis. Sed foret ah troppum, si vellem dire gnicosam! Vix ego scampavi, socio cum fratre, ruinam. Ergo meum, gentes, conseium prendite sanum:

illum de scura Baldum praesone cavemus, huic mozzate caput, streppetur pessima planta, tollatur morbus ne coelum puzzor amorbet. Ut quid tamdudum terris mala bestia scampat? Est alius Python, Poliphemus, hydra, Carybdis.

Tollite de mundo rabiem, stronzumque diabli.
Testa fracassetur, non ultra bissa cridabit.
Mazzetur Baldus, cascabit forza Fracassi.
Scandalizare tamen vos nolo, perque nientum hac sub sguarnazza veneranda, subque capuzzo,

195 cerco vindictas hoc de ladrone gaioffo.

Saepe tamen mens nostra brilans volat extra capuzzum, sollicitique sumus gesiae deffendere statum.

Sed tamen, hic abitus quia pacem totus odorat, cercamus pacem cum sanctis, cumque diablis.

Si pax non giovat: opus est admittere brigam. —
Dixerat haec Cingar, populo scoltante, suosque
fazzolo sugans oculos lachrymare videtur.
Contremuere omnes qui firmiter omnia credunt,
fit rumor, populusque ruens, ignara canaia,

205 per cunctas urbis stradas ut matta vagatur: praetoris subito fugiunt ad grande palazzum, tela parant, pontesque levant, chiavantque botegas. Artifices buttant terrae istrumenta lavorum, dantque manum picchis, schioppis, spedisque Bolognae.

Congregat illustres praetor, saviumque senatum, parlamenta fiunt longhis crevelata parolis.

Quidquid bertina frater sub veste locutus attulit, omnino tanquam vangelia credunt, maxime quod rumor iam multis ante diebus

creverat: in Tunesi partes andasse Fracassum,
ducturum turcos secum gentesque morescas.
Conseiant igitur per muros ponere guardas,
qui crident noctes: — Fac, fac bona guarda — per omnes.
Supra toriones, per merlos, per casamattas

tirant bombardas, colubrinas, passavolantes.

Terribile interea don don campana bachioccat,
pro cuius sonitu pars it animosa palazzo,
pars petit in frettam ruptis cagatoria stringhis.

Ad tamburrorum strepitum tararanque tubarum,

calca fit armati populi, timor omnia versat,
qui portat lanzam, qui roncam, qui ve zanettam,
hic piccam, hic spetum, hic dardum, hic giavarinam.
Iamque poco spatio conventa est tanta brigata,
quanta Iosaphatti non magna in valle resurget.

Interea Cingar Zambellum tollere vadit, quem modo cum carico solum lassarat asello. Is stupefactus enim tanto pro murmure stabat, atque parecchiarat propter scampare stivallos. Cingar eum chiamat, nulli parlare comandat,

dicens quod fratres servare silentia debent,
nec parlant maium nisi sit dispensa prioris.
Mox asinum religat quodam cantone famatum,
namque aliud pensat Cingar quam pascere quellum,
namque sui troppa est nimis importantia Baldi.

Zambellum retro menat, supraque palazzum longas per scalas montat, montansque susurrat psalmos, quos nescit, sed non nescire videtur. Inscontrat gentem, brettae sibi mille cavantur.

Dicebant: - Ipse est, qui coelo venit ab alto, hunc Deus ad tempus misit, qui praestus aviset 245 nos ante excidium terrae stragemque paësi. -Cingar eos audit, passat, zocolosque sonantes per pavimenta trahit, iam salam jungit in amplam, dumque oculis terrae bassis, dumque arte galozzas retro tirat, quarum sonitu devotio crescit, 250 osti datque fidem, suspectaque pectora tollit. Praetor it incontra, multis seguitantibus, atque conducit secum thalamis, facit inde carezzas. Mox sibi decreto Patrum, populique rogatu, donat elemosinam centum settanta ducatos. 255 Ille ruinatum dicebat namque Fracasso esse monasterium, gesiam, calicesque rapitos. At Cingar retrahit se longe, perque nientum mira destrezza simulat non velle coëllum. Praetor eum sforzat nec non perforza sachettum 260 in manibus ficcat, Cingar ringratiat illum, promittitque sibi pro seque, suisque brigatis, mortis ac vivis ter centum dicere messas. Iamque parecchiatur ceppus, mediaque piazza horribilem visu baltrescam boia parecchiat, 265 quo Baldus debet venerandam perdere testam. - Ah - dixit Cingar praetori, - Vestra Potestas huic confessorem Baldo concedat, ut almam

non miser almancum perdat, portetque diavol.

Latro « Memento mei » dicens, fuit illico sanctus. — Praetor nil meditans ultra: - Reverentia Vestra sit confessor - ait, - talem concedere cosam obligor, imo precor, magnum salvate ribaldum. Heus, bariselle, menes hunc patrem, vosque ministri

compagnate illum, cui bassum schiudite fornum, 275 ut confessetur Baldus, nec linquite portam, sed firmate bonam, dum fit confessio, guardam. -Cingar portat aquam fortam, limasque sonantes sordinam tum cum ferrum sine murmure taiant,

- omnia sub sanctis portat bene conza gonellis.

  Itur sub terram Baldi retrovare sepulchrum.

  Ille cadenazzos iam iam stridore cridantes
  audiit apriri, grossasque recludere chiaves:
  pensat, quod verum est, iam scilicet hora morendi
  iuncta sit, et tanto dissolvi denique stento.

  Stat poverellus humi, lachrymis prostratus amaris,
  non quod formidet mens constantissima mortem,
  sed caros memorat socios dulcesque fiolos.

  Hanc ve dolet sortem mortis, qui tanta per arma
  non poterat caricam spoliis effundere vitam;
- non poterat caricam spoliis effundere vitam; at super altuttum stimulat conscientia mentem: nec confessandi misero datur ulla facultas.

  Iamque barisellus portas reseraverat omnes, ac centum chiavis patefecerat ostia centum.
- 295 Cingar miranda limen gravitate subintrat, ad quem passantem sbirri flexere zenocchios. Zambellus seguitare negat, se retro retirat, perque guisas omnes non vult andare la dentrum. Cingar eum chiamat: — Veniatis, frater Herine,
- namque duos fratres semper nos esse bisognat. —
  Paret Zambellus dicto, testaque chinata
  intrat portazzam, vadens tantonus in antro.
  Post quos en iterum cadenazzo porta seratur.
  Baldus habet longam pro longo tempore barbam,
- 305 usque ad centuram coperto pectore cascat.

  Cingar it, hunc sequitur devotio fratris Herini, atque paternostros barbottat aveque marias, nam castronazzus se fratrem pensat Herinum, sperat et in curtum messam cantare novellam.
- Sed postquam Cingar Baldo pervenit arentum,
  hunc appena videt modica pro luce fenestrae,
  quam lucem non sol mandat sed lampada pendens,
  ad primam giuntam simulans sic parlat ad illum:
   Quid, manegolde, facis? quid, latro? quid, mala pianta?
- 315 Nunc pro peccatis tantis, furtisque, rapinisque,

ecce dabis poenas, centum dignissime forchis. Nunc exemplar eris, quibus est tam cura robandi. Non te Fracassus, Moschinus, Cingar aiuttant. Ouattuor in quartos modo squartavere Fracassum. mangiandasque suas canibus tribuere budellas. 320 Cingar dorato slongavit colla capestro, inque triligniferam trabucavit denique forcam. Semicanis collo Falchetti petra molini appiccata fuit, quem chiusa Governolis hausit. Tu quoque nunc trades collum, scelerate, taiandum, inque brigadarum cunctis squartaberis occhis. Vix alzans oculos Baldus, frontemque rapatam, obstupet, ex habitu sancto capitisque tosura tam male pensatas stultasque uscire parolas, inde caput bassans, non ultra mirat in illum, 330 nec dare dignatur fratri responsa gaioffo, invergognosum nam iudicat esse capuzzum. Cingar scaltritus plus semper detrahit illi: - Sum confessor - ait, - tua dic, peccata, ribalde. -Baldus item relevans oculos suspirat et inquit: 335 - Quamvis non istae meritant responsa parolae, qui parlas, nec scis quid parles, pessime frater, attamen hinc abeas, malvasi puzza diabli. Si modo me strictum non ferri vincla tenerent, tanquam pollastro tibi, bestia, colla tirarem. 340 Tu qui me debes solari voce relictum, confortare animam scelerum sub fasce gementem, sic agis, ut penitus moriar chiamemque diablum. Impie frater, habes in pectore mille magagnas. Respice te stessum, turpesque redargue mores, 345

tonsuram portas, renegas quam mille fiatas.

Nil nisi broda fuit semper tua vita, ribalde.

Hinc procul absistas, blanchi destructio panis,
qui melius quam te mastinos pasceret; heu quae
sporcitiae foetent capucino mille sub isto!

Plus ego perdonum pietatis habebo supernae,

quam tu, qui celebras missam pensasque tenere cordoni meritis in tasca Dominidium! -Tunc Cingar, nimia cordis pietate movestus, voceque suppressa parlans sic ore comenzat: 355 - Non te plus lateo, mi mi dulcissime Balde, o mi dulcis amor, mi cor, mea cura, fidesque, sum tuus ille quidem Cingar, non noscis amicum? non, mi Balde, etiam me noscis? respice vultum, respice sembiantes antiquos. Cingar amorum, 360 Cingar amicorum primus, qui nocte dieque de te pensavi, penso, pensabo milannos. Non te, Balde, mori tam brutta morte ferendum, gentilezza dolet sine te, cortesaque virtus 365 it cervice china, libertas languet, et arma Mars ruginenta tenet, scutumque imbelle gitavit. Te sine quid magni faciat prodezza valoris? quid ve legiadriae columen, quid gloria laudis? Non te, Balde, volunt mare, tellus, aethera, mortum, non, quod tanti hominis sit ademptum nomen, honosque. — 370 Sic dicens voltas trecentum basiat illum, abbrazzat, stringit, lachrymas dulcedine mandat. - Ille tuus sum Cingar - ait, - iam pone timorem, ne dubita, sum Cingar ego, sum Cingar, onustus hoc sub mantello martellis atque tenais. -375 Qualia sunt olim lachrymosae gaudia matris, quae dudum mortum pensaverat esse fiolum, mox illum reddi sibi vivum cernit, et omni corpore gaiardum, rubicunda fronte tilatum, 380 talia sentivit provisto Cingare Baldus, qui, velut a somno propere discussus, apertos, nil parlans, oculos in vultum Cingaris, inque totam personam firmat, tacitusque stupescit, nam pro laetitia tanta parlare vetatur: 385 quod ve videt proprio visu, sibi somnia parent. Zambellus norat Baldum, stat quacchius in uno

cantone, et grandi tremolo sibi cagat adossum.

Cingar ait: - Non nunc parlandi tempus habetur, perdimus interdum propter tardare boconem. — Tunc franciscanam tollens de corpore cappam. 390 ferramenta cito solitam cavat extra sachellam. Fundit aquam fortam, mollit duramina ferri, denteque limarum surdarum vincula taiat, postque intervallum curtum levat in pede Baldus, at vix stare potest macerato corpore drittus, 395 unde pignocadae Cingar piat octo bocones ac malvasiae, quem gessit aposta, fiascam. Baldum fortificat redditque in membra vigorem postea Zambellum vocitat: - Mi frater Herine, huc accedatis, nam nos orare bisognat. 400 O Iesum Christum, cur ola, frater Herine, cur non auditis? dormitis forsitan? ola, cui tandem dico? veniat Reverentia Vestra. --Zambellus nullam respondet, totus aghiazzat, pauper homazzolus desiderat esse deforas, 405 nam bene cognoscit Baldum cernitque bravosum. Cingar item clamat: — Veniatis, frater Herine. — Baldus miratur: — Quid clamas? — inquit, — an istic est aliquis forsan? dic, quaeso. - Cingar ad illum omnia subridens breviter narravit ad unguem. 410 Obstupuit Baldus de tanta Cingaris arte, qui tandem vadens illum retrovare bonhommum. - Ah - dixit, - poverelle, peto vos mille fiatas, nec vultis mihi vestro respondere magistro? Sic ne imparatur patri obedire priori? 415 Esset enim vobis penitentia danda, vel una disciplina quidem nudatas supra culattas, vel mage sub tavola cum gattis sorbere brodas. -Zambellus respondet ei: — Mihi parcite, quaeso, nam nos debemus servare silentia fratres. 420 Vos, Quintine pater, prima haec mandata dedistis, quando comandastis me nil parlare brigatis. -

Cingar ad ista nihil quid responderet habebat,

se castronatum castrono cernit ab uno.

Hunc tamen extemplo Cingar Baldusque piarunt, dispoliant, nudant, sbadacchiant, membra cadenant, atque loco Baldi ceppos manicasque reponunt. Sollicitans aperit portam barisellus, et extra stans cridat: — Ola, pater, quae tanta indusia? non est confessatus adhue? prudentia vestra viluppet omnia, nam, si vult sua singula dicere facta, non annus bastaret ei narrare rapinas. —

non annus bastaret ei narrare rapinas. —
Baldus, id ascoltans, voluit saltare deforas,
atque suum restum barisello reddere pugnis.

Cingar eum pavidus tenuit per brachia retro:

 Pone — inquit, — si vis, cerebrum paulisper acasam.
 Nunquid es effectus furiosus et absque ritegno? —
 Mox cito respondet barisello voce gaiarda:

 Expectate pocum, nunc nunc spazzabo facendam.

Venimus ad finem, censuras mille catavi, saccus erat plenus, foetebat quatriduanus, absolutionem nunc do; vos, frater Herine, exorate Deum devota mente fratantum.

Dum sic parlabat, psalmum Miserere comenzat;
sed restum psalmi quoniam finire nequibat,
ore susurrabat, veniens ad Gloria Patri.
Dumque cativellus varia coprit arte magagnas,
atque satisfaciens cavalero protrahit horam,
contegitur Baldus bertinis undique lanis,

Zambelloque novus succedit frater Herinus.
Cingar ei monstrat quo passu debeat ire,
utque oculos teneat bassos tortumque colengum,
utque pater nostros ciciganti mastichet ore.
Ne foret ignotus, facit huic in fronte capuzzum,

Ad portam veniunt tandem, sed Cingar avantum passat devotus, post cuius terga chinato cum capite egreditur Baldus, quem nullus adocchiat. Tunc intrare cito poltrona canaia volebat,

218

BALDI

zaffi, sbiraiae, barisellus, boia, mil'altri.
Sed Cingar dixit cavalero: — Quo venit ista
frezositas? mò, sancte Deus, concedite tantum
temporis almancum, donec penitenza fiatur. —
Sic ait et scapolans, Baldo seguitante, caminat.

Sed quo, Cingar, abis? qua te fuga parte levabit?
Stopparant urbis portas, sola una manebat
ponticella, viris centum guardata provistis.
Ergo poverellus Cingar fantasticat artes.
Plus curat Baldum, quam se, quia diligit illum.

Arrivat portam, dum sic meditatur, ad unam, gens ubi cum solito semper facit ordine guardam, nec solam praetor lassat transcendere muscam. Baldus habet voiam sguarnazzas ponere zozum: ingentes hominum scontrat per ubique catervas,

475 cum ronchis, spadis, schioppettis atque balestris.

Mens sibi brillabat roncam per forza, vel altrum
ferrum de manibus fantis streppare veruni,
atque menando manus solem scurare budellis.

Cingar eum placat dicens: — Fac, matte, pianum,

desine me pensare modum foggiamque scapandi. —
Dum sic ambo simul passu trottante loquebant,
en prope viderunt iuvenem transire politum,
quem soldatorum non poca brigata sequebat.
Iste valorosus Leonardum nomen habebat,

sanguine progenitus claro de stirpe Colonnae, namque Colonnesus pater est Ursinaque mater. Altivagam Baldi famam praesenserat olim, venerat huc igitur, Baldum cagione videndi, parlandique sibi, pavidam sed repperit urbem, attonitosque homines stippantes corpora ferro

490 attonitosque homines stippantes corpora ferro.

Domandat causam, respondent: — Guerra paratur
contra moros, turcosque, simul guidante Fracasso. —
Talibus auditis, armatum cernere Baldum
forte capitanium sperat, squadrasque regentem.

495 It super immensum, grossum, baiumque frisonem,

et rutilo Baldi personam cinxerat ense, quem Romae allatum comprarat trenta ducattis. Nec scit cur Baldus tam bellam liquerit armam, sed potius pensat sibi fraude fuisse robatam.

- Ergo levans oculos Baldus, subtiliter omnem conspicit ornatum iuvenis, sed maxime spadam, namque valenthominum semper fuit usus ad ensem, ad corserum oculos voltare, aut tangere dextra. Protinus agnovit pomo rutilante dorato
- ipse suum brandum, vult illum, turbidat occhios, disponit penitus, si debet perdere vitam, velle suam spadam: — Celeremus prestiter — inquit, o Cingar, nam posse datur scampare facultas. Ille meum portat brandum gallone tacatum.
- Hunc volo, me seguita, meus est de iure, camina. —
  At Cingar tantam furiam regit atque governat:
   Dextrius i parlat, spadam, sis certus, habebis. —
  Talia dicentes, illum seguitare comenzant
  observantque procul, si forsitan exeat urbem,
- Ille sed intravit multa cum gente tavernam,
  quem sequitur Cingar subito, donansque caparram
  lectum cum camera supplex accepit ab osto.
  Tres Leonardus equos habet, omni laude canendos,
- quos, in qua stalla servantur, Cingar adocchiat.

  Primus de Spagnae razza Rocaforta vocatur;

  grossior est alius frisonus, Spezzacadena;

  tertius ex Asia provenit, nomine Pardus.

  Ostus in istanti quae sunt coenanda parecchiat,
- 525 namque Leonardus mensam fornire comandat.

  Accumbunt omnes, stat mensae in fronte Lonardus,
  qui vult post epulas omnino quaerere Baldum.

  Soldati passim buttarant arma, rodellas,
  ut fit quando volunt dapibus distendere panzam.
- Baldus at interea, camera chiavatus ab intro, guardat per portae fissuram pronus edentes.

O quam forma sibi Leonardi bella placebat! Nec tam guardat eum, sed drittis scoltat orecchis. Interea Cingar paulatim tela robabat,

- 535 inque suam cameram Baldo gaudente ferebat.

  Tandem brettinas despoiant ambo gonellas,
  a capite ad plantas stipparunt corpora ferro.

  Qualis equus iuvenis, quem dicimus esse poledrum,
  egrediens tristem longo post tempore stallam,
- passutusque novo de foeno semper et orzo, vellet si posset rupta saltare cavezza, hunc appena valet stallae retinere fameius; talis Baldus erat, qui de praesone cavatus, postquam se totum rutilantia vestiit arma,
- bramat presto foras solus borrire per urbem, atque cruentatis cum testis atque budellis disturbare Iovem, terram, stigiamque masonem, sed pro respectu prohibentis Cingaris urget possanzas nimias animi, coleraeque brusorem.
- At quae terribilis posthac battaia sonabit, non, Comina, tuis pro spallis soma videtur. Est opus altorii maioris, claude botazzum, nam tua vina mihi penitus mufolenta videntur.

## LIBER UNDECIMUS

Altius o Musae nos tollere vela bisognat, misterumque facit gravius distendere schenam. Usque modo calcavit aquas mea barca Cipadae, ranarum quae voce cridant, redolentque lavacchium, nunc mare Pietoli, quo non prigolosius altrum, 5 trapassare volo, nulla retinente paura. Huc, Zoppine pater, tua si tibi chiachiara curae, si tua calcatim veneti ad pillastra Samarchi trat lyra menchiones, bezzosque rubeba guadagnat, huc mihi cagninas iuncta cum voce budellas 10 flecte, soporantes galeottam carmine gentem, tirantesque sibi totas dolzore brigatas. Tuque boni semper seguitatrix, Lippa, boconis, Lippa foiadarum columen Mafelina Cocaii, adsis, et tecum invita coenare poëtam. 15 Usque modo ruptos gessit Bertuzza stivallos, atque ad calcagnos cascavit braga Cominae, nunc stringare licet gaiardis carmina stringhis, unde valenthomi celebranda est forza baronis. quo non Haectorior, quo non Orlandior et quo 20 non tulit in spalla portas Sansonior alter. Iam Zambellus erat de fundo turris ad auras tractus, et ad lucem cunctis iam zarda palesa est. Praetor osellatum se se videt esse Gaioffus, trat via carnerum desperans, trat via bragam, 25 beffaque contradas volitat scoperta per omnes.

Noscuntur soiae, noscuntur Cingaris artes,

30

35

40

45

50

55

talia namque facit stratagemata saepe cavester. Mantua tota levat populum sotosora balordum, ipseque Zambellus cosam recitabat ad unguem, cui gens ghirlandam facit hic, facit illic et illoc. Gaioffus boffat, stizzat, se datque diablo. Trombettam subito stradas iubet ire per omnes, qui bandum faciat, qui notum, qui manifestum: quisquis bertinos fratres acataverit illos, scilicet indutos tam sancta veste ribaldos, atque palesabit quo se cantone covertant, ille guadagnabit sine fallo mille cechinos. Talibus avisis, homines sperone guadagni cuncta per inquirunt, nulli parcendo fadighae, omnia discurrunt, vestigant omnia, voltant omnia, nec lassant pertusos, antra, cavernas, subvertuntque casas, gesias, pallatia, turres, usque in latrinas callant, pozzosque profundos, inque cagatores alii per stercora rugant, namque ob dinaros nulla est vergogna canaiae, non fratri et patri, non perdonaret amico pessima progenies hominum, mala razza virorum qui semper meditant, de ruf de rafque, guadagnum, quales sunt sbirri, quales manigolda lovagna, daccia qui tollunt affittum, quique doanas. Senserat hoc ostus, bonus ostus senserat istud, in cuius betola Cingar Baldusque latebant. Ante Potestatem properans, sceleratus arivat, inque suo fratres bertinos esse logiatos approbat albergo, promissaque praemia tirat. Tunc omnis mundus, praetore iubente, levatur, arma capit, celeratque illam assaltare tavernam.

Protinus advisat iuvenem trombetta Lonardum,

60 illum baronem dico, qui circuit orbem
ut tantum possit paladinum cernere Baldum,
cuius amicitiam super omnia cercat habere.
Nescius ergo rei tantae suscepit avisum,

ut se ostaria subito dispartet ab illa.

- Cingar, id advertens, ita Baldo territus inquit: — Heu, mi Balde, mori nos cogimur; ecce periclum imminet, in trapolam tandem vulpecula cascat. — Baldus eum guardat: — Quid — ait, — mi Cingar, honori esse potest melius, quam guerris fundere vitam?
- Soldatis laus est suprema morire batais. —
  Cingar tunc expepulit, Baldo exhortante, pauram,
  extraque balconem per cordam callat abassum,
  namque Leonardi sperat robbare cavallos.
  Sed famuli stallae, positis arzonibus, illos
- 75 in puntum statuunt, quia vult equitare Lonardus.
  Baldus supra manet solus, stat prontus in armis,
  mille annos una hora sibi certare videtur.
  Ignarus rerum Leonardus deserit escas,
  soldatisque suis mandat descendere scalam.
- 80 Currunt ad stallam propter montare cavallos. Iam posito in staffa pede vult equitare Lonardus, at Cingar clamans armato corpore toto accedit bravus, per frenaque corripit illum: — Sta saldus — dixit, — tibi rex, patresque comandant,
- ut desmontatus succurras prendere Baldum,
  qui latet hic, pretiumque tui portabis aiutti. —
  Cui Leonardus ait: Meus hic an Baldus aloggiat?
  Imo iuro deos, pro Baldo mittere vitam.
  Vos seguitate cito, famuli, seguitate sodales;
- nunc mihi dulce mori, mihi nunc gratissima mors est. —
  Tunc levis in curvo saltans arzone ficatur.
  Cingar alegrus ei se se discoprit, et illi
  parlat in orecchia, nec aiuttum postulat altrum,
  quam voiat sibi binos impraestare cavallos,
- oum quibus hoc Baldus poterit scansare periclum.

  Tunc subitus se se buttat de arzone Lonardus,

  Cingaris et faciem mira charitate basabat.

  Mox ait: Indarnum non nos modo stare bisognat.

  Non est parlandi tempus, non hora gratandi.

I, seguar, atque meos faciem seguitare guereros. 100 Pro Baldo statui spezzare ligamina vitae. -Cingar equos tantum poscit, sed alhora Lonardus non dat equos tantum, Baldi cito porrigit ensem, quem laetus Cingar brancat, cingitque galono, inde pregat iuvenem supplex, iuvenisque sequaces, 105 ut pariter portam festinent urbis ad unam iungere, monstrantes illam deffendere velle, si passare illinc Baldus perforza fatiget; at per contrarum faciant, stent imo provisti, si per venturam calcagnos ambo menantes huc veniant, subito pontem callare procazzent. - Sic faciam, - Leonardus ait; tunc prestiter altrum scandit equum, frettatque viam, seguitante caterva. lamque propinguabat grandis squadrazza bravorum, ostus eos guidans scudorum mille reportat. 115 Tota taverna sonat tantis iam plena brigatis. quantis vix caperet fortissima rocca Milani. Maximus in salam populi garbojus arivat, unde tremit coelum vasto reboante cridoro. Sbraiant, vociferant: - Exite, exite, ribaldi. -120 Ipse tavernarus cameram designat apertam, in qua stat longo Baldus zanetone paratus. Qui, quando portam fieri sibi vidit apertam, milleque lanzarum stipantes limina puntas, protinus ad primum colpum zanetone tirato trat Contestabilem passato pectore mortum, quem poltronzonem zaffi dixere Vigazzum. Inde statim revocans lanzonem, vulnerat altrum, quem veluti ranam medio ventramine filzat. Magna super portam camerae fit calca brigatae, 130 quos facit assiduis lanzatis stare dacantum. Cingar habebat equos certo cantone paratos, expectans Baldum si arrivet forsitan illuc. Baviger ob nimiam stizzam, sibi morsicat ungias, dumque modum pensat fugiendi, carpitur ira, 135

carpitur orgolio, barbaeque pilamina streppat.

Continuo horribilis rimbombat clamor ad auras.

— Prende — cridant, — ladrum, sta saldus, prende ribellum, ferte focum, scalas, intra, day, percute, guarda. —

- Baldus in ignivoma facie, dum certat, avampat, non secus ut quando Vulcanus forpice gremit dudum brasatam sopianti mantice lammam, quam Brontis, Steropisque ingens martellus asaltat, et veluti daynus se semper in aëra pirlat.
- More leonino caudae stigaverat iras, nilque loquebatur, sed mox, ut vidit habentes spaventum ingentem de se tot mille sbisaos, increpat, insultat, talique in voce minazzat: — Quid facere, oh tristes capelazzi, creditis unquam?
- Vos tanquam vaccas scannabo solus ad unum.

  Te te, nil timeo, te nil stimo, brutta canaia. —

  Talia parlando, zanetonis saepe tiratas

  concitat, et gambis omnes facit ire levatis.

  Nemo, licet brazzo targonem portet apiccum,
- audet sanguifluam camerae transcendere portam, nam scutos veluti mascherpas traiicit omnes. Non tamen ipse foras oculatus vadere curat, sic nimiam contra gentem combattere laudat. Non plusquam septem possunt certare vel octo,
- 160 caetera turba cridat lontana proculque menazzat.

  Ergo per intornum muros scalzare comenzant,
  quo possint cuncti banda combattere ab omni.

  Baldus id avisum noscit, feriensque repensat
  quid faciat: vel de summa saltare fenestra,
- vel ruere in medios, vitam stimando ceresam.

  Talia dum satagit, ruit ingens machina muri,
  quae miserum sepelit vasto cum murmure saxis.

  Praestiter accurrunt omnes, ut usanza luporum,
  quando vident taurum terrae malasorte cadutum,
- quem mangiare volunt si possint vincere guerram, sed tamen ille susum nullo cum vulnere saltat,

T. FOLENGO, Le maccheronee - 1.

cornibus et pedibus vaccarum stimmat honorem. Sic sic mille homines Baldum, sub mille quadrellos cascatum, ammazzare volunt; at fortius extra,

extra ruinazzum se liberat ille, gravemque, dum trahit e saxis corpus, dedit ore cridorem. Sed tamen, ah facinus, redimens per forza sepultum lanzonem petris, sine ferro manserat ille, atque dishastatum nimio sub pondere ferrum.

Stringitur ambobus tamen hastae pertica pugnis, illeque per medios balzo se gittat in uno.

Quisque viam lassat, voltans calcanea fronti, tartufolas nasare suas non ullus arisgat, stareque plus laudant longe quam ire plus oltre.

Ast ingrossatur novus hic exercitus ingens:
huc urbs tota ruit, vult hunc omnino Gaioffus
arrostire brasis, canibusque gitare budellas.
Clauditur intornum subito, subito tamen ille
arduus insurgit contra, parat hinc, parat inde:

qui ferit in fianchis, qui retro, qui ferit ante, qui ve manudrittos, qui puntas, qui ve roversos, montanosque tirat, super illum tela fioccant, sbraiatur: — Sta salde, ladro, sta salde, cavester; vocibus innumeris coelum, mare, terra boaxat,

de fundo ad cimam trabaltegat illa taverna, nec tamen un minimum smarritur barro peluzzum, tam manet intrepidus cotantam contra canaiam, quam contra ventos turris famosa Cremonae, deventatque magis validus spargendo cruorem.

200 Cingar ad ingentem strepitum drizzabat orecchias, nec se, nec Baldum sperat montare cavallos.

Corripit, ut moriat cum Baldo in sanguine, spedum, quem sibi de telis Leonardi elegerat unum, atque super scalam properans se incontrat in ostum,

205 qui discopertum Baldum traditorus habebat. Non stetit abadam, nec dixit «guarda», sed illum usque ad prolixas spedi scannavit orecchias, unde sforachiato patuerunt ventre budellae.

Vidimus experti, quod qui te fallere cercat,

tandem ingannatum se quoquo tempore trovat.

Sed non antiquae smemoratus Cingar usanzae,
quam primum cecidit mortus miser ille tereno,
dat griffum ad borsam, gravidam nimis atque pesentam,
quam velut usanza est servans braghetta tenebat.

Hanc locat in manica, salamque deinde subintrat.

Hic trovat horribilem guerram, miserumque travaium:
hic centas inter spadas, centosque fachinos,
stare videt Baldum, sola qui fulminat hasta.

Hic rabidos inter mastinos invenit ursum,

atque inter corvos aquilam distendere brancas.

Tunc ubi combattit, se sic bravegiando balestrat:

— Cingar ego, sta, Balde ferox, sta sodus ad arma, in quibus en potius pretio moriamur honoris, quam fieri nostro cum scorno praeda Gaioffi.

At vos poltrones, Martani razza codardi, hinc porci, scampate viam, scampate marassi, non vergognatis, non vergognatis adunca contra unum tanti? quae laus, quae fama recatur?

220

Sic vocitat Cingar, mediaque in gente ficatus
230 ostentat quod post dictum bene facta sequuntur.
Semper adhortatur Baldum, filzatque budellas.
Nunc dat calce speti, nunc ferro, saltat in altum,
circum circa rotat pedibus, parat undique bottas.
Cingaris altorium Baldus cum vidit adesse,

fraxineam menat tantis cum forcibus hastam,
quod, mandans illam plus centum millia pezzis,
non pocos homines colpo atterravit in illo.
Quamprimum fractam gens pessima viderat hastam,
protinus insemmam calcatim stringitur, atque
ut montagna ruunt paladinum contra baronem.
Non tenet in manibus, nisi guantos, ille coëllum,

Non tenet in manibus, nisi guantos, ille coëllum, unde serat pugnos; hinc dentibus ore chiavatis, dentibus et pugnis, calcis quoque proelia miscet.

|       | Nec tirat in fallum, colpo cadit unus ab omni,     |
|-------|----------------------------------------------------|
| 245   | aut si forte aliquem ferit in culamine calzo,      |
|       | ille volans tanquam cornacchia levatur ad auras,   |
|       | atque sibi collum solaro spezzat in alto.          |
|       | Cingar habens oculos intentos semper amico,        |
|       | scilicet ad Baldum volgens spessissime guardos,    |
| 250   | heu videt a tantis fracto lanzone seratum.         |
| -5-   | Ergo ruit, qualis porcus singiarus, in illos,      |
|       | seque valoroso paladino tirat appressum,           |
|       | ac ibi cum speto sibi circum circa tavanos         |
|       | cazzat, et oblongo sforacchiat acumine panzas.     |
| 255   | Mox rutilam Baldi spadam cavat extra guainam,      |
| 255   | quam porgens illi magna cum voce cridavit:         |
|       | •                                                  |
|       | — Ecce tuus iam brandus adest, hunc accipe, Balde, |
|       | quem facias similem coralo sanguine rossum. —      |
| - ( - | Baldus alegrus eum subito balzando piavit,         |
| 260   | perstringensque simul manibus furibunde duabus,    |
|       | comenzat tantum crudeliter ille macellum,          |
|       | quantum non fecit in Roncisvalle Rinaldus.         |
|       | Nil nisi per celsum camerae troncata solarum       |
|       | brachia cernebas, testas, gambasque volantes.      |
| 265   | Quali cum furia taurus sub amore vedellae,         |
|       | quando canegiatur mastinis undique grossis,        |
|       | nunc pedibus spolpat, nunc illos cornibus urtat,   |
|       | spernazzat sabiam, duros trat in aëra calzos,      |
|       | oreque mugisono bavas vomit igne brasatas.         |
| 270   | Taliter incensus generosus campio Baldus           |
|       | testas et gambas zoncat, brazzosque, manusque,     |
|       | subvoltatque oculos stizza rabieque fogatos,       |
|       | estque sibi corpus inimico sanguine bruttum.       |
|       | Cingar adest lateri, multo sofiamine pugnat,       |
| 275   | mandrittosque tirat, montanos, manque roversos.    |
|       | Clamitat hinc Baldum, cunctis odentibus: - Heus, o |
|       | Balde, veni post me, scalam per forza calare       |
|       | iam volo; quis brandus, quae partesana vetabit?    |
|       | Sic memorans, stipata rubro secat agmina speto,    |

- 280 commenzatque grados scalae descendere primus. Pone sequit Baldus, reparatque a Cingare colpos, oblitusque suae non est vir munera scortae. At gens tota ruens slanzabat saxa, quadrellos, spezzatique procul veniunt in frotta matones,
- et, quod peius, aquae caldaria plena boientae versantur summis de tectis supra bagordum. Nec guardatur ibi quis amicus, quis ve nemicus, unde bufaliaci centum mansere pelati, ut malathia pelat nunc malfranzosa famatos
- 290 mille putaneros, ut brodica tegna pitoccos. Non tamen absque acqua tunc calda, Cingar, abisti, namque tui capitis multi cecidere capilli, teque « co' pellatum, co' pellatum » quique vocabat. Non cessant alii rubeas effundere brasas,
- 295 atque alii lazzos, seu cordae sive cadenae, si capiant Baldum, veluti fecere davantum. Sed scampata semel, nunquam mulacchia ritornat. Et iam Cingar erat scalae smontatus ad imum, Baldus eum nusquam vista gressuque relinquit.
- Orticella fuit, medio situata casazzae,
  per quam passando venias ad limina stallae.
  Huc it Cingar, equos in punto straverat ante,
  dat pede buttatam portae, sotosoraque mandat,
  anteque quam Baldus stallam sottintrat apertam.
- Tunc Baldus, dum Cingar equo saltare procazzat, tanquam pillastrum firmat se limine portae, quam intrare quidem nec Mandricardus, et ipse Sacripas, et Rodomons, Baldo assistente, valerent, namque ibi tam scuram coepit replicare baruffam,
- Qualem respectum seu sguizzer, sive todescus fantacinus habet subeundi limina rocchae, quae datur ad saccum, multis fornita richezzis, ast intrare casam, superasque evadere ad arces
- 315 hoc opus, hic labor est, bragasque bagnare bisognat,

dum videt ingentem sibi stantem contra canonem, atque minazantem iam iam spudare balottam, talem conseium piat omnis turba manendi, retroque tirandi, dum fulminat ense diavol Baldus, et instar habet colubrinae ad vulnera ferrum. 320 Cingar adobarat (velut usat guerra) cavallos, frontales fibians testis, bardasque fianchis, aptaratque finas in largo pectore maias. Supra Rocafortam balzat, mazzamque feratam corripit, imbrazzans de ferri cortice targam. 325 Inde velut fulgur saltans e limine stallae, admonet ut Baldus montet tali arte cavallo. Ille trahit se se dentrum, dum Cingar in ipso sustinet introitu guerram, contraque repugnat. Inde super vastum se inficcat Spezzacadenam, 330 atque ambo strictis calcagnibus, instar aquosi turbinis in segetes quando Iovis ira fracassat, major ubi calca est, faciunt slanzare cavallos, qui modo cum calzis feriunt, modo cursibus urtant, et modo per collum moribundos dente fracassant. 335 Frena cruentantes, oculorum lumen afogant, seque tumescenti dum rectos pectore drizzant, dumque iterum callant ferientes calcibus aequis en videas volitare homines ad sydera mortos. Nil fuit ad tantos Baiardus nempe cavallos, 340 quamvis diavolos septem portaret adossum; calcibus ipsorum non ferri lamina durat, omnia polvificant penitus, tridantque minutim. Gaudet Baldus habens talem tantumque frisonem, forzam soldati duplicat possanza cavalli, 345 sed gens tanta quidem banda renovatur ab omni quod quam plus mazzant tam plus ibi nascere parent, mortorumque ingens coelo montagna resurgit.

Iam straccatus erat Cingar, iam Baldus habebat quamvis non essent mortales quinque feritas; Cingar item clamat: — Calcagnos, Balde, menemus, dummodo commoditas nobis offertur equorum. —
Baldus, id advisum laudans, seguitare comenzat,
et, scaramuzzantes gaiarditer omnibus illis,
egrediuntur eam fracto squadrone tavernam.
Iamque volant versus portam, sperone batuto,

355

dantque levi cursu ventis sua vela cavalli, sed popolus currens dedretum sbraiat ad auras:

Prendite ladrones, day day, tira, para, cilafnech.

Ecce Leonardus venientes viderat illos,

atque cavallarum etimulantes ilia duris.

atque cavallorum stimulantes ilia duris calcibus, et strictos manegiantes iugiter enses: protinus, exagitans stoccum, fendente tirato detrahit a spallis tundam denetto borellam

365 illi, cui stabat capitano guardia portae.

Tum gens, quae guardam facit hic, moriente primaro,
porgit ad arma manus, praecepsque in vulnera currit,
circumdatque alto iuvenem clamore Lonardum,
qui iam stoccatas susceperat undique spissas,

at stringens validum tandem furiose cavallum illud serraium balzo superavit in uno.

Extraque zanettas, giavarinas, extraque lanzas ille cavallus eum rapido balzamine portat.

Tota Leonardi gens praestiter arma parecciat;

quando suum videre ducem sic undique pressum, non stant in susum guardare per aëra corvos, cornacchiasque retro milvum strepitescere cro cro, at subito in calca stricti, groppoque riducti, auxilium charo dant, spreta morte, signoro.

Hic quadraginta viri contra tria millia pugnant, hic videas totidem spadas perfringere scudos, et brazzos, gambasque simul, spallasque tridari. Hic variae voces morientum sydera toccant: nec mirum, romana (licet pochetina) propago

est ea quae Arlottos cazzat, gentemque Macerae, est ea, cui centum Turchi, totidemque Sofini, milleque Soldani quondam flexere zenocchios.

Est ea, quae pauci numero tertanta fugarunt agmina, monstrantes plenas de pulvere fazzas. Est ea, quae letris grecos, armisque morescos, 390 consilisque probis gentem superavit utranque. Est ea, quae bastans quondam fuit alta deorsum culmina per forzam demittere montagnarum, atque colonnazzis sodis, magnisque pilastris aedificare casas, quae tangant nubila cuppis, 395 imbrattentque suis fumantibus astra caminis. Est ea, quae, seguitans romanum quippe Lonardum, tam facit in guerra numero pochissima, quantum non sguizeri faciant, non altrae mille canaiae. Qui clamat sanctum Petrum, sanctamque Mariam, 400 qui cridat « oyme Deus », qui spudat ab ore fiatum, qui cascatus humo pedibus follatur equinis, qui fugit et portat scopertam ventre coradam, hic ferit, ille parat, fugat hic, fugit ille fugantem. Ast ubi cum Baldo Cingar comitante propinquat, 405 en procul apparet totius gloria mundi Zambellus, terretque suis Acheronta menazzis: - State, ribaldones, - cridabat, - state, ladrazzi. Nunc ego sum, iussu messeri, boia creatus. Haec impresa datur michi, vos cagione picandi. 410 Et licet huic tantae non sim sat agevolus arti, pur vendicandi faciet me voia peritum. -Sic ait, et, rascum porgens incontra bifurcum, se parat et trippam vult infilzare cavallis. Baldus per collum, dum passat, corripit illum, 415 ac destrezza illa, qua nibius atque poiana de tellure levat sorichettum forte vedutum, sic super arzonem Zambellum Baldus aferrat, perque pedes brancans dextra, per colla sinistra, ut brancare solet mazzans fantesca galinam, 420 strangolat heu miserum, mandatque trovare Chiarinam.

Occiderat magni iam tota brigata Lonardi: quilibet illorum certabat contra dosentos,

nec minus andasset Leonardus alhora sepulchro, ni soravenisset metuenda potentia Baldi, 425 qui cernens iuvenem pro seque, suoque decore, intra tot innumeros armatos temnere mortem. excavat horribilem indignato pectore cridum, perstringitque ensem, tali sfronzante roverso, quod septem testas de bustis misit arenae. 430 Mox ecce ad summam palazzi stare fenestram praetorem videt, exclamantem voce bravosa: - Eya agite, o validi veterani, acresque phalangae, iam zaffate ladros, nostram ruinate ruinam, tollite de mundo puzzam; quo indusia tanta? 435 Cur tres solettos non prendere mille potestis? Tanta codardia est in nostris ergo guereris? Villacaria quidem non talis in orbe catatur. -Baldus ad offesas revocat pensiria vecchias, intrat pallazzum per centum millia spadas, 440

ad scalaeque pedem sbalzat de Spezzacadena;
Spezzacadena manet, nec se comprendere lassat,
quum quis acostatur giocat de schena bizarrus,
datque suum restum sellam toccare volenti,
tanta cavallorum sapientia saepe catata est.

Iunxerat interea super alta palatia Baldus, cui de cervellis et sanguine spada colabat, et quamvis habeat naturae munere possam, huic tamen est odium maioris copia forzae.

Gaioffum penitus vult ammazzare tyrannum, non tam quod fuerit cum fraude piatus ab illo, sed citadinorum quod erat mala botta piorum. Non adsunt contra Baldum bis quinque fameiae, quae sub Sordello Martem exercere solebant.

Agnelli, Abbates, Capriani, gensque Folenga,
Gorni et Alebrandi, Tosabezzi, deinde Copini,
atque Conegrani, Cappi: genus istud ab ovo
nobile Mantoam prodezzis sustulit urbem.
Dum tamen it Baldus tam bruttum extinguere monstrum,

460 illi continuo clamore butantur adossum saxa, traves, caldusque cinis, brodaeque cogorum. Is nondimenum se se cavat extra ruinas, nec produs a minima schittatur labe carognae. Denique perveniens, ubi prorsus nulla scapandi

est via Gaioffo, nisi balzet ab ore fenestrae, milleque cavezzos despicchet ab aëre saltum, storthiat ingentem brando stridente roversum, at non colsit eum, cur? nescio; basta quod ille colpus it in fallum, sed non ita semper abibit.

Maxima percussa est valido tamen ense colonna, quae tribus in pezzis terrae mandata ruinat, atque cadit secum grossae pars vasta muraiae, innumerique homines mistis periere quadrellis.

Non tamen interea desistit currere barro,

475 Gaioffum incalzat, qui chiamat, cridat aiuttum.
Vertitur interdum Baldo, supplexque domandat
perdonum, spondetque sibi dare velle tesorum,
si misero voiat vitam concedere vivam.
Sdegnatur barro, dare cui responsa refudat.

Quo magis ille pregat, surdis magis audit orecchis. Si dare tunc Zenovae voluisset munere bancos, et quantos trafegat gens florentina ducattos, non accepisset probitas generosa guereri.

Quisque auro incagat proprio si guardat honori.

A85 De quodam cantone illum finaliter extrat.

Nil facit hic hominum cridor, arma, bravosaque dicta, per medias transit spadas, tutaviaque portat sub valido brazzo miserum, manus altera brando membra metit, dum velle parat descendere scalam.

Scalam descendit, costat per forza cavallo, balzat in arzonem, nec staffam planta tocavit. Non altramentum vidi quandoque per agros agnellum portare lupum, vulpemve galinam, quam seu mastini baiantes, sive vilani,

495 scodere non possunt cum factis, cumque parolis, ut regem Arlottum fert Baldus robore brazzi.

Cingar at interea spadam menare calarat, iamque abbassatus pons est, et aperta scapandi fit via, quod cernens Baldus vocat ante Lonardum, 500 tresque simul fugitant, nam de squadrone Lonardi nullus avanzarat, nec vivus restitit unus: tres inquam, scapolant, nec non carneria portant. Non illos curant stracchi seguitare gazani, seque Deum laudant tribus evasisse diablis. Tornant quisque domum propriam, pluresque feruntur 505 de peso in baris, seu morti sive feriti; qui brazzum truncus, qui gambam, quive colengum, claudicat ille genu mancus, caret ipse galono, alter dum nasum cercat non retrovat, alter non sibi grattabit testam mancantibus ungis. 510 Tunc herbolatti Scardaffus, Aquarius, et qui Rigus aquae freschae cristeria fare solebat, accumulaverunt de paucis quippe guaritis, deque sibi occisis non pochis, mille cichinos. Unde patet ratio, resolutave questio claret, 515 quare tres illi de Baldi laudibus orbem implevere, librosque simul scripsere galantos, namque guadagnandi data causa, daturque canendi. Nec ferat Augustum sub sydera bocca Maronis, sentiat Augusti Raines nisi borsa Maronis. 520 At Baldus tandem, Cingar, iuvenisque Lonardus, post tredecim milios de trotto deque galoppo, Veronae adveniunt campagnam desuper illam, in qua continuos tres giornos saxa pluerunt. Hic ibi iam straccos desmontavere cavallos, 525 inde Potestatem nulla mercede ligantes totum vimineis tambussavere flagellis. Cingar hoc offitium solus facit arte tilata: Baldus it ad spassum, secum ragionante Lonardo, namque etiam immerito possent pietate tocari, 530 si videant sumptas pravo de corpore poenas.

Cingar habet mores alios, ligat ipse misellum,

ipse baricolos taiat membrumque ribaldum, quod toties busos intrarat lege vetatos.

Haec mangiare facit per forza more figati.

Ille tapinellus sua devorat inguina tali
cum guisa, quali gnavolando gatta cipollam.

Postea narisas snervat sine forpice nasi,
scarpat et orecchias, oculos, dentesque tenaia:
sic ve male acconzum, male sic liquere tratatum,
qui factus tandem duris vivanda tavanis

qui factus tandem duris vivanda tavanis tradidit infelix animam, spiritumque diablo. Iamque cavalcabant per cuncta traversa viarum,

quum Cingar memorat borsam, cavat extra braghettam, 545 et sociis monstrans: — Hic — inquit, — mille ducattos, mille ducatellos noster venerabilis ostus depositat, preciumque sua de merce tiravit. Quam sunt vera quidem proverbia vecchia Catonis: « Qui male somentat campum, male semen adunat ».

Ille novus Gainus, ne se discordet ab ostis, quum sensit bandum nostra pro morte cridatum, cinquecenta dari dopiona in praemia taiae, nos manifestavit, sceleratumque abstulit aurum hospitium fraudans, velut est usanza ladronis.

555 Est inter stultos stultissimus ille tenendus, qui se, resque suas ostis vult credere ladris. Nonne geometras asinos, strologosque cavallos misurare magis coelum, numerareque stellas aspiciam, quam posse putem retrovare per orbem

ostum solettum, qui sit bonus atque dabenus?

Non osti ostorum faciunt, servantque leanzam,
at sassinandi melius documenta ministrant,
quam qui per boscos latitant, spoiantque romeros.
It, verbi gratia, pelegrinus, sive pedester,

565 sive cavalaster, iam straccus, iamque famatus: optat aloggiari, tandem patet ecce taverna, extra balconem demonstrat pertica circhium, quae procul aspicitur modico ficcata scovino,

ad quam vel gambar, vel lignea spada tacatur. Quando tavernarus sentit pistare cavallos, 570 aut cum ferratis calcagnis tundere petras, aut de lombardo vix gambas trare lavacchio, sive cavallino cantu chiamare biavam. protinus apparet cinctus gremiale bisunto. accurrensque, caput vultu tibi sbrettat alegro, 575 et quamvis illam non voias ire tavernam te tamen inchinas ad centum mille carezzas. Ad staffam prius ille tuam compagniter intrat, te rogat ut smontes, facit hinc, facit inde pregheras. Scongiurat quod habet pollastros atque capones, 580 deque vitellina, quem fecit alhora, guacettum, pro cuius bontate queant consurgere morti. Non mancant illi de frappis, deque baianis, deque bosiarum zorneia, rostus, alessus; 585 tres vini sortes tunc tunc et alhora galanti vult spinare tibi, quae tentes utra miora sint tibi, seu stomacho caveas, seu rite secundes gutturis ingenio, quod non nisi dulcia gradat. Vult dare dulce prius pro suppa, deinde racentum et quod dum bibitur ventris penetralia raspat. 590 Oh quid non spondet, oh quid non ille viluppat! Non mancant albi lenzoles, ipsaque nullis sunt habitata quidem pulicum lettiria squadris, nullus inest putridus cimex; tum stalla cavallis calda parecchiatur, strammo fornita probato. 595 Inde (quod est melius) osti bonachiera legiadrum construet albergum, quo non veracius altrum. Cuncta sed intratus retrovas contraria tandem. O poverinus homo! pensas intrasse capellam, atque sacristiam, nec non cimiteria templi, 600 seu terram sanctam, catacumbas, antra Calisti, tam bene nunc tibi veracissima verba polibat. Tu tamen intrasti tanam, grottamque latronis,

sassinique hominis recipit custodia te te,

238

subque fide Caci, subque ipsa pace Recolli.

Praeteritae coenae primo rescaldat avanzum, et giurat quantos vivunt super aethera sanctos, atque sacramentat quod alhoram coxerit illud.

Cuncta tibi ranzum seu lardum, sive botirum,

610 semper olent, fumoque simul, stizzoque renident.
Heu quid non mangias, quid non meschine tracannas.
Osta tibi condit (si nescis) lorda menestras,
osta tibi miscet, palpatque rognosa vivandas,
osta lavat puerum, manibusque culamina forbit,

inde parat carnes, quas tu mangiare parecchias.
 Oste — cridas, — non oste audis? dic, oste, quid istud fortescit vinum? qua de regione racoltum?
 Est ubi promissum modo Corsum, Mangiaque guerra, Sanque Severinum, Gregum, coelique bevanda? —

620 Ille, vel est factus tam curto tempore surdus, vel si respondet, tam scit confingere soias, ut totam voiat tu dicas contra rasonem: esse mel et zucarum, quod erit mufa marza vaselli. Si tamen impatiens pergis clamare « ser ostum »

625 ille bravariis, verbisque taiantibus asper, tentat ut arte ista mangies in pace biavam. Sed nimium coenare cave, nam quisque boconus ponitur ad librum, numero signatus abacchi. Sta super avisum, sis acasam, vade pianum,

630 nuntio quod tandem portabit borsa ruinam.

Dum tendis satiare gulam, scarsella vodatur.

Mox tibi lenzolos fingit mutare biancos,
quos nunc nunc alio peregrino andante pigarat,
ut possit creditum reccare pigatio talis.

Sanguine si venas opilatas forsan haberes, ne dubita, quoniam cimexque pulexque salassant. An te cornettis melius guarrire valebunt bagna Luchae, quam gens habitans lettiria regna? Sed postquam totas noctis numeraveris horas, cimica dum vibrant pungentes agmina piccas, surgis, habesque oculos salsa de carne fodratos, plus quam brasilio rubeas et gambare cocto. Ad stallam descendis, equum guarnire famatum, namque sibi furtim subtraxit nocte prevendam, et rastelleram strammis foenoque vodarat. Tandem blasfemans abis hinc, abiensque tapinus te retrovas ladro robbatum semper ab osto.

645

650

655

Talia veriloquo dum murmure Cingar adentat, dumque, quod ipse facit, reprendere curat in altris, huc mihi rostitum portes, Mafelina, caponem.

« Est modus in rebus », dicit Pizzanfara doctor.

Tirrando funis, sforzando rumpitur arcus.

Nunc tempus studiare libros, nunc volgere spetum, nunc lunum et laltrum pariter tractare valemus; si bene Scarpelli memoro documenta scolaris, qui Pauli Veneti chartis salsizza coquebat, tempore quo studium florebat in urbe Cipadae.



## LIBER DUODECIMUS

Tempus erat quando sol Tauri cornua scaldat, qui gerit Europam dorso per aromata coeli. Impregnata novo tellus hinc rore novellam accipit intornum recamatam flore camoram. frondantur boschi passim, virdasque sub alto 5 sole caviatas sparpagnant undique sylvae, provocat ad somnum perque herbas perque sot umbras rossignolus avis, quae numquam stracca videtur nocte dieque suam cum gorga dicere solfam, sive domet carro cozzonus Apollo poledros, IO sive Diana suam spruzzet de nocte rosadam. Fontanae largos vomitant per gramina rivos, undiculisque simul tremulis nova pratora bagnant, quae dea florettis variis primavera galantat. Quando simul Baldus, Cingar, produsque Lonardus 15 non procul a Chioza desmontavere cavallos. inque novum pratum buttarunt membra sub umbras. Hic pinus crebram sublimat in aethera cimam, quae foliis prohibet solis penetrare brusorem, atque satis frescam sub frondibus explicat umbram. 20 Hic slazzant elmos capiti, ponuntque corazzas,

hic ve diceriis longis variisque parolis antiquum Baldo retegit Leonardus amorem, unde sodalicium nunquam smembrabile nascit, namque ragionantes simul agroppantur amici. Talia sed placidis dum verbis ambo susurrant,

accipiuntque novos zephiro boffante vigores;

Cingar equos leviat sellis, ponitque cavezzas, quos voltare super strammum, stallareque fecit.

- Dumque facit stallare, simul facit ore corezas, atque petezando lingua pronuntiat « o o ».

  Est mare non procul hinc Adriae, golfusque Samarchi, ad quem Cingar abit propter sguazzare cavallos, et sic sic abiens titaloram cantat alegrus.
- Ut fuit in portu Chiozae, cito brancat acortus de tascha in griffas borsam, ne fraude taietur.

  Illius est gentis sic dos, genuinaque virtus.

  Hic trovat ingenti sistentem mole caraccam, quae ventrosa tenet buttas sex mille dedentrum.
- Haec in Turchiam, multis de rebus onusta, ire parat, dum prosper ei conceditur Auster. Immediate vocat Cingar cennatque parono, cui parlat, spondetque bonam pagare monetam, si compagneros vult tres, totidemque cavallos
- ducere Turchiam versus, patriamque mororum.

   Est cosa difficilis respondet nauta, nec ullam sat scio cagionem talis retrovare facendae, namque modo venient pegorari trenta tesini, ex illis, inquam, quibus est gran copia lanae,
- paneque de meio saturi, grassaque polenta.

  Hanc debent navem pegoris onerare tesinis. —

  Cui Cingar: Quid ad hoc? age, mi nocchiere, galantos accipe compagnos, duplici mercede pagabo.

  Tres sumus et pocum spatium gens poca domandat. —
- Consensit patronus ei finaliter, atque supplicat ut veniant frettantes ante tesinos.
   Sic faciam dixit Cingar, voltatque cavallos.
   Mox redit ad socios, qui laeto corde levantes disposuere maris, terraeque videre paësos.
- 60 Sic versus pelagum franceso more trotantes, ad prodam veniunt ubi maxima barza moratur, quae non barza quidem sed rocca videtur in undis. Hic mercadantes pars turchi, parsque todeschi

mercibus intendunt propriis caricare maranum.

Hic videas etiam certatim mille fachinos
per sex marchettos asinorum ferre fagottos,
tanta guadagnandi facit ingordigia pazzos.

Sunt bergamaschi maiore ex parte fachini,
non bergamaschos habitantes dico per urbem

Pergomeam, quorum prudentia magna relucet, sed quos passutos castagnis atque panizza mandat Clusonis totum montagna per orbem.

Nil penitus secum portant veniendo deorsum, sed quando sursum redeunt pro quanta gaiardas

75 robba super spallas calcatim fertur ab illis!

Sunt homines bassi, grassi, grossique quaderno,
semper habent pectus, stomacumve pilamine foltum:
struzzus nempe minus poterit smaltire piombum,
quam possunt duri ferrum padire fachini.

Mangiant ottantas per pastum quemlibet onzas pinguis formazzi, sic stantes in pede saldi, formazzi quoniam solidant mangiamine schenam.

« Caseus ingrossat — dicit Pizzanfara — sennum ».

Attamen in nostris haec norma est falsa fachinis, sunt ne rudes illi proprias defendere causas?

sunt ne rudes illi proprias defendere causas?

Plus bergamasco dat vermocanus ab ore
quam centum chiachiarae quibus florentinus abundat.

Patria non ulla est quae non sit plena fachinis,
undique sunt moschae, zocolantes undique fratres,
undique non mancum videas habitare fachinos.

Arte fachinandi non se gens altra fadigat, sunt bergamasca soli de stirpe fachini.

Nobilium stanzas habitant, retrovantque frequenter se modo messerum, modo se agradire madonnam.

95 Hic ergo studiant navim caricare fachini, atque ferunt pesos quas portet apena camellus.

90

Baldus at imbarcat sese pariterque sodales, subductosque logant certo cantone cavallos. Ecce procul veniunt cifilantes saepe tesini,

pastoresque gregis tanti quod terra coverta est. 100 Partesenazzas ruginentas tergore portant, mastinosque tenent semper gallone cagnazzos, quorum forza lupos, si sit misterus, amazzat. Sunt pegorae numero plus quam ter millia cunctae, sunt omnes albae, sine cornibus, unde bisetti, 105 atque alii veniunt grosso de vellere panni. Ergo per orecchias in navim prima tiratur, quam seguitant aliae, nulla retinente paura, nam pegoris natura dedit seguitare priorem. Sed quando Baldum sociosque tesina canaia IIO conspicit in navem ferrato corpore stantes, meioremque locum sic impedisse cavallis: - Heus - aiunt, - patrone ratis, quid foedera rumpis? Nonne spopondisti non altros tollere navi? Sic servas promissa? fides ita vestra tenetur, 115 o barcaroli? gens o, cui dire bosias est proprium, falsumque levi iurare bisogno? Mattus es, et nescis quid agas, chiozotte, nec istam sat mercantiam noscis, tristemque guadagnum. Tu ne brisighellos soldatos, tu ne diablos 120 suscipis armatos? quare non eiicis illos? Eiice franzosos, inimicos eiice nostros, Non contadinus cum milite convenit onzam. Nosque sofriremus carnes mangiare vicissim. Tot bastonatas, quot ab illis saepe provamus, 125 rendere voia venit, nunc ergo licentia detur, detur, eis, inquam, combiatus, eantque latrones per sua facta viam; sunt boschi, suntque cavernae: hic melius habitant ladri, quam scandere naves, inter et ingenuos homines hic stare giotones. 130 Ni vadant, illos per forza butabimus undis. --Sic major villanus ait, bravatque superbus. Nil respondet ei patronus, stoppat orecchias stramine vergognae, quam mascara nulla covertat.

Baldus at intendens brutti maledicta caprari

135

scorzat in instanti spadam, scutumque lacerto implicat, et contra bravos parat ire marassos. Cingar eum retinet subito, retinensque susurrat, aureque favellat tacitus, faciendo pregheras ut sibi vindictae caricum causamque relinquat.

— Non est — parlabat tacitus, — mi Balde, facenda ista tui genii, sed erit mage Cingaris arti congrua; siste, precor, nunc nunc miranda videbis. Non est villani toleranda superbia stronzi, altri ridebunt, altri, mihi credite, flebunt. — Baldus ei paret, sfodrogue recondidit ensem

altri ridebunt, altri, mihi credite, flebunt. —
Baldus ei paret, sfodroque recondidit ensem.
Sopiat interea placido boffamine ventus,

140

150

it mare crispatum levibus tremolantibus undis, discostatus abit curvo de littore grippus, paulatimque tenet medium, lassatque terenum, qui fugit et accum fort urbes, fortage possesses

qui fugit et secum fert urbes, fertque paësos. Apparent nullae iam sylvae, cuncta videntur plena mari et coelo, nautaeque canendo repossant. Fraudifer ergo videns Cingar iam stare propinquum

tempus oportunum, sua quo pensiria cordis mandet ad effectum, sese cativellus acostat villano dicens: — O quantae copia carnis! Vis, compagne, mihi castronem vendere grassum? — Respondet pegorarus: — Ego? tres, octo, quatordes,

si tibi non unus bastat; modo solvere voias, ac des almancum carlinos octo per unum. —
Tunc Cingar, facto mercati federe, sborsat octo ramezantes, tolto castrone, barillos, quos sub terreno falsos stampaverat ipse.

Hic mercadantes adsunt, hic altra brigata, et ricchi et poveri, laici, fratresque, pretique expectant aliquem castronis habere boconem.

Sed Baldus, meditans truffam iam caute parari, mussat in orecchia Leonardi: — Nascitur — inquit, —

fabula bella, tace, quaeso, risumque parecchia. — Cingar montonem comprum praesente brigata,

post modicum spatium per binas zaffat orecchias, buttat et in pelagum sospingens navis ab orlo. Res mira et fors fors ad credere dura brigatis, 175 illico grex totus certatim saltat ab alto navigio in moiam, pecorella nec una remansit, quae non sbalzaret, quae non tommaret in undas. Totum lanigeris completur piscibus aequor, atque aliud pascunt agni quam gramen et herbas. Se sforzant illas revocando tenere tesini, 180 verum nil faciunt, indarnum quisque laborat, namque omnes pariter sgombrarunt denique navem. Tempore diluvi, super alta cacumina pisces lustrabant sylvas, perque ulmos, perque pioppas errabant laeti, mirantes prata, fiores. 185 Grex modo lanosus sub gurgite pascolat algas, contra suamque voiam mangiat, bibit, atque negatur. Neptunus magnum acquistavit alhora botinum, qui maraveiabat pegoras descendere tantas, de quibus et nymphis, chortisque baronibus unam 190 donavit coenam: mangiarunt omnia plenis ventribus affattum, gattisque dolentibus ossa, ossa polita nimis sub mensis esse gitata. Baldus de risu crepat, schioppatque Lonardus, atque alii rumpunt strepitosis pectora grignis. 195 Cingar nil ridet, sed fingit habere dolorem, esseque disgratiam simulat quod aposta cadutum est. Praecipiti tutavia gregi succurrere fingit, at magis in pelagum tam dextriter urtat, ut ipsas esse suas giures pegoras, ita providus atque 200 tam taccagnus usat bellos infingere garbos. Sed quia quaeque cadens nullo pecorella ritegno cantabat proprium miserando carmine — Be be, hinc vicinam urbem nostri de nomine Bebbas dixerunt patres: Bebbas antiqua brigata, 205 bebbensesque oras, populos et castra vocavit. Hi quondam veteres bello domuere Popozzas, subque suo gentem Malgarae iure tenebant.

Ergo trabucatis gregibus penitusque negatis,
ad partesanas dant chiappum trenta vilani,
in frottamque ruunt magno rumore cridantes.
Protinus hic Cingar zanettae corripit hastam,
inde vocat Baldum feriens, vocat inde Lonardum,
qui pariter sfodrant brandos brazzantque rodellas,

unde vilanzones pentiti retro tirantur, quando gaiardorum animos videre baronum. Cingar ait: — Vos ne audetis bravare, vilani, vos ne superbitis gens tangara, gensque marassa? Dicite, poltrones maladetti, dicite, ladri,

quo vestram causam deffendere iure potestis?

Ista ne stat forsan vestris usanza paësis
sic sic per dominum nostrum ammazzare brigatam?

Nonne meam possum, sicut volo, spendere robbam?

Castronus meus ille fuit, mea tasca pagavit,

vosque ravaiosi carlinos octo tirastis.

Nonne meis de rebus ego disponere possum, ut mea libertas mandat, mea voia comandat?

Hi gentilhomines dicant, dicantque piottae, imo sacerdotes isti, patresque capuzzi,

qui confessantes alios non dire bosiam possunt, per quantos sanctos paradisus aloggiat, dicant hi verum: nullus respectus habendus, tortus ubi guastat drittum; deponimus, horsu, ecce arma, hi dicant quam in bandam causa doveri

caschet, et ipsorum pendat lis nostra parero.
Si mihi tortus erit, vestram sperate rasonem,
sufficiens ego sum pegorarum solvere mundum.
Si vobis, iubeo, ruginentas ponite dagas;
nos altramentum, quid sit soldatus in armis,

vobis cum factis mostrabimus, absque parolis.
Est sacrificium sanctum coeloque graditum,
est charitatis opus vos scortegare vilanos.
Stat male nobilium sub corde superbia semper,
pessima sed culpa est villanos esse superbos,

- 245 nec toto in mundo reperitur abusio maior.
  Progenies malnata quidem villana vocatur.
  Picchetur quicumque favet tutatque vilanos.
  Non nisi vilanus, quisquis miseretur eorum.
  Tunc ego crediderim leporesque, canesque coire,
- seque lupi miscere ovibus cernentur, et una stabunt pernices et quaiae cum sparavero, si contadinum quisquam trovat esse dabenum. Vis civem superare? bonas huic parla parolas. Vis contadinum? bastonibus utere tantum.
- 255 Magnates dictis placidis, mercede puellas, fanciullos stroppa vincis, bastone vilanos.
  Pasce asinos paia, porcellos glande, cavallos atque boves foeno, villanos pasce tracagno.
  Centum falsa piat giurans sagramenta vilanus,
- 260 ammazzatque homines uno pro pane gaioffus.

  Villanus gesiae servare statuta recusat,
  et dicit quod non uxori bestia differt.

  Non guardat matrem, non natam, nonque sorellam.

  Cuncta bono stomacho gens haec spelorza tracannat,
- atque facit somam (ut dicunt) ex omnibus herbis.

  Semper habent ossum pokronis quando lavorant,
  sed, quando ballant sub glandibus atque sub ulmis,
  ad viridesque ruunt piva clamante pioppas,
  et calcagnadis terram sine fine travaiant,
- 270 tot parent dayni, tot caprae, totque camozzae, blasphemantque Deum, sanctos, sanctamque Mariam. — Dixerat haec Cingar stans in guardare cagnesco, zanettamque tenet bassam tirare paratus, si sibi villani dare noiam forte comenzent.
- At nolunt timidi gattam affrontare gaioffi.

  Non tunc tempus erat sat aconzum, satque speditum, non sat eis, inquam, tutum, nec alhora parebat congruus ille locus, sed ad altras texitur horas proditio, coleraeque focos in pectore servant.
- 280 Stant timidi, quacchiosque tenet praesentia Baldi.

Aeolus interea, ventorum duca, tirannus, scoeptra pians, testam montagnae scandit aguzzam. Hinc voltans oculos spatiosa per aequora tundos, non vidit alcunam circum confinia navem, nam quae terribilis carricatur pondere Baldi tam lontana fuit, quod ochyalibus Aeolus ipsis (multum vecchius erat) non comprendivit ab undis. Ipse procul dubio, si tantum nare baronem scisset, adiratos tenuisset carcere ventos.

285

Concava montagna est, quae culmine toccat Olympum, fundamenta tenens maris inficcata sub undis.

Grossibus asprezat pendicibus, atque petrazzis, nullae ubi frondescunt sylvae, nullaeque virescunt herbae, non ulla greges prataria saginat.

Verticis ad cimam chiavatur porta cadenis, quae ferro tota est, Vulcani facta boteghis: haec serat obscurum vastis sub rupibus antrum, in quo chiavantur tanquam in carcere venti, hic ve cadenati vario boffamine cridant,

out cridant pingues inter porcilia porci,
quando brodae nimium tardae portantur ad albi.
Sunt ibi, dico, Noti, sunt Austri, suntque Syrocchi,
iugiter attendunt qua porta recluditur illis,
mille annos una hora paret saltare deforam,

atque procelloso pelagum vexare travaio.

Qualis cazzator braccos, agilesque levreros,
in praesone tenet, nec dat mangiare coëllum,
quo bene plus valeant morsu boccare famato,
atque dretum capris levius spazzare caminum.

Nocte, die bau bau importunis versibus urlant nec lassant homines unquam dormire vesinos, nam poca, nam nulla est non tam discretio bracchis, quam quibus est curae ter centos pascere bracchos. Talis in obscuro ventos rex Aeolus antro

chiavat, ut optantes groppis exire solutis huc illuc rabidi crudelius aequora versent.

O miseram navem, miserum magis imo paronem, quem sprovista rapit ventorum squadra ruentum, quem cum compagnis ferus ille Sirocchus acoiat! O quantum praestat sit praticus arte vogandi, 320 qui pugnat rabidam sopiantum contra brigatam! Aeolus ergo, volens solazzum tradere ventis, ecce cadenazzos tirat extra foramina grossos, ferratasque aperit portas, intratque dedentrum, qua propter venti rident, festamque comenzant, 325 vixque tenent illos boghae saltare volentes. Increpat illorum smaniam, cridansque menazzat Aeolus, et schenas crebro bastone richioccat. quippe furunt, ruptisque optant borrire cadenis, atque mare, et terras, coelumque butare stravoltum. 330 Est ibi Syrocchus vento crudelior omni, est ibi Garbinus, Gregus, Levantus et Oster, estque Tramontanae bastardus Borra, Libecchius, Libecchius bavam qui nigro fundit ab ore, fodratosque oculos portat de carne salata. 335 Non maium sofiat, ni centum mille diablos sorbeat in ventrem, mox astra fretumque roverset. Sed quum Garbinus pelagum fantasticus urtat, si sibi contrastum non postea sentit habere, semper maturo spatiatur in aequore passu. 340 Tramontana colit gelidos ventessa triones. quae Boream genuit, coeli impregnata biolco, qui supra carrum Cinosuram menat atornum. Tramontana gelans vult nos portare pelizzas, unde bisognosa est castronis lana tosari. 345 Borra todeschorum spirat furibundus ab Alpis. Heu miseram barcam quae tunc in gurgite nodat, quando repugnatur, quando hic stizzatur ab altris: omnia fracassat, rumpit, spezzatque, rapitque. Oster habet secum mala quanta trovantur in orbe, 350 atque cagatores, latrinas, atque cloacas

pestifer intenerat, populosque nocivus amorbat.

Cancrescunt homines, Francae baronia creatur, quo plures mea Roma parit quam Francia Gallos.

- Siroccus pater est furiae, stizzaeque padregnus, qui sofians tremolare facit solaria mundi.
  Est usanza sibi boffare culamine tantum, terribilesque tirat per nubila coeca corezas, quae nos pensamus magna esse tonitrua coeli.
- 360 Credite daverum: non esse tonitrua coeli, ast appuntando pettos Siroccus amollat.

  Gregus amans guerram semper combattere cercat, et pacem alterius multo sturbare travaio.

  Concipit ignivoma quosdam sub nube granellos,
- 365 tempestae qui nomen habent, grandoque vocantur. Ista haec materies non freddi tempore cascat, sed quando terram nimis ardens brusat Apollo, humida cum calda speties unita ligatur, donec concipitur quaedam solidatio giazzae,
- 370 sulphure quae redolet nasis et pulvere schioppi.
  Gregus eam, veluti stranus spetiarus, in uno
  vase frequentatis vicibus sotosora revoltat,
  atque procellosae pluviae coriandola format.
  Inde per intornum talis confectio cascat,
- poltronosque facit coelum maledire vilanos.

  Quidquid aquistatur per tempora longa biavae,
  pessima tempestas una desertat in hora;
  vignas disramat, lacerat, smiccatque racemos,
  sgranat aristarum tecas, segetumque guainas.
- Audis villanos, tali pro strage, ribaldos blasphemare, manuque ficas ostendere coelo.

  Eurus ab aurora lento se flamine portat, placat et ardentes, dum transit, Apollo fasellas: hunc navaroles pretiant, chiamantque galantum,
- atque bonum socium, qui non flat more Libecchi, moreque Garbini, quibus est usanza gabandi, ac traditoresco nautas oselare sereno. Non ita Greghettus, sed it aequa liberus aura,

seu feriat poppas, seu proras guidet ad orzam;
at si forte aliis impellitur impete ventis,
unde cagnezatus pelagum sotosora burattat,
nempe suae colerae dat nautis semper avisum,
qui stent prudentes (ut fertur) ac in cervello.
Est etiam Zephirus, quo non castronior alter,
qui nescit pelago modicum torcere peluzzum.
Hunc ve Maëstralem pratighissima Zennova chiamat,
qui fractos reparat marinaros, cuncta serenat,
scampatumque procul solem pro strage Sirocchi
praticat ut redeat, trepidusque retornet acasam.

Ergo scadenatis rex omnibus Aeolus uno se cantone tirat, ne forte volaret et ipse, namque suum ferrent per nubila forte magistrum. Nox medio in giorno nigras diffuderat umbras, vela viluppatas faciunt incerta foiadas.

Viderat ascortus signalia multa paronus,
 pro quibus agnoscit prigolosum nascere tempus.
 — Me miserum — clamat, — nuper brovabat Apollo,
 nunc ve sub obscuro moriens nimbone vacillat.
 Cernite delphinos quam curvo in tergore saltant,

410 atque cimigattas faciunt, tomosque frequentant.

Cernite stridentes gavinellos ire per undas,
montavitque altum gyrans aieronus Olympum. —
Sic ait, et tamen austros contrastare parecchiat.

Quid facit? abbassat paulatim vela cirellis,

et nudans brazzos se plantat retro timoni.

Plurima chiozottis famulis commandat, et uni
cuique dat impresas varias, certasque facendas:
qui sgroppant cordas, qui tirant, quique ralentant,
et centum raucas sentis cantare cirellas,

420 et centum voces hominum faciuntque iubentque.
Nobilis in quodam stabat cantone Lonardus,
cum Baldo ludens ad scaccum, quando travaius
maximus incoepit, non tantum murmure coeli,
sed villanorum tradimenta scoperta fuere.

- 425 Cingar enim quadam solettus parte iacebat, qui, dormentatus dum ronfat more bovino, non attendit eas iam vento instante ruinas: cui non bombardae potuissent frangere somnum. Villani, quorum pegoras modo Cingar in undas
- 430 miserat, assaltant illum, dum somnia versat, ac per traversum zaffatum praestiter altum in mare praecipitant, et sic iniuria tandem vindicata fuit nec non satiata voluntas.

  Ille, quasi annegans, nodandi perdidit artem,
- sed tamen huic praesens pepulit vexatio somnum, ne repletus aquis iam calzas tiret in undis, nam sibi sorte bona pur avantum traxerat arma, unde manus, brazzosque menans, gambasque speditas, tam bene nodat aquis ut rana et lontra videtur.
- Senserat interea Baldus, quod Cingar in undis postulat altorium, buttat tavoleria longe, atque videre ruit casum, sociatque Lonardus. Pro dolor! ut retrovat, quod charus Cingar anegat, cuius ob officium scamparat vincula mortis,
- et quod villani iaculantes ligna, travellos, nolunt quod manibus se se ille misellus atacchet, quali sit captus non est pensare diablo. Protinus e fodro spadam furiatus arancat, ad primamque provam tres mandat in aequora testas,
- qua botta subito spallas gens porcida voltat,
  nec tentare volunt baldensis vulnera ferri.
  Baldus at insequitur miseros hinc inde tugatos,
  qui potius dant se pelago quam cernere Baldum,
  quos repetare videns rubefacta per aequora Cingar
- non cessat nodando illos seguitare per undas, quos zaffans manibus totos per colla negabat. Miserat et multos Leonardus in aequora mortos, et porgens hastam de fluctu Cingara traxit. Nec bene sustulerat madidum pagnosque sugantem,
- 460 ecce repentinus ventorum stolus arivat.

254 BALDI

Borra prior, contraque furit rapidissimus Oster. En Libecchius adest, sternit casamenta, caminos, spolverizando volat stipulasque ad sydera balzat. Sed rebruscatur valido sofiamine Greghi,

- tergore qui curvo montagnas sburlat aquarum.
  Sirroccus strepitat, stringasque culamine mollat,
  pro quibus astra tonant, tremit orbis, nutat Olympus.
  Pestifer Ostrus aquas implet, coelumque tenebris,
  turbatumque fretum montagnas suscitat illas,
- quae bagnare solent supremi sidera coeli, castronesque maris vadunt pascendo per undas. Iam cridor aetherias hominum sbattebat abyssos, sentiturque ingens cordarum stridor et omnis pontus habet pavidos vultus mortisque colores.
- Nubila tetra volant, nigris agitata diablis, fulgure flammigero tantum lampeggiat Olympus, post quem fulgorem pettos Siroccus alentat, inde procellosas agitat spruzzatque balottas.

  Tramontana suos crines freddosque capillos
- 480 explicat, et tanquam lunatica fertur in undas.

  Nocchieri frustra deponere vela fadigant,
  maxima ventorum violentia quippe repugnat,
  nunc ferus Oster habet palmam, nunc Borra superchiat,
  irrugit pelagus et fluctibus astra lavacchiat.
- Horribilem mortem nautis fortuna menazzat,
  qui sine speranza voces ad nubila mandant,
  atque simul feriunt duris sibi pectora pugnis.
  At nullam tunc Baldus habet de morte pauram,
  currit ad hortandos nunc questum nunc ve quelaltrum,
- dat comico altorium, dat nautis, datque parono, sollicitat cunctos, volgit, drizzatque timonem, nil sibi sparagnat valido, iubet hic, facit illic.

  Confortatrici solatur voce codardos.

  Ut vult nocchierus, mollatque tiratque ritortas;
- si mollare nequit, spezzat, manibusque fracassat.

  Multa superchiando tempesta ruinat abassum,

nil tamen in testa, seu brettam sive capellum,
Baldus habet, dicitque illam montare nientum,
dummodo scampentur cuncti, vult ipse negari.

Iam Boreas victor sotosora butaverat altros,
mugit et imbrattat solus caligine mundum,
impetus aequoreos strabalzat in aethera montes,
infernique casas fundo scovertat ab imo,
desperata gemit navis, iam stanca nemighae
se tempestati rendit veniamque domandat.

— Ponite — clamabat navarolus, — ponite velam, est bagnata nimis, pesat nimis, arbor alorzam ibit et ad medium spezzabitur ille traversum. — Illico festinant omnes parere magistro, ast intricatas nequeunt dissolvere cordas, imo cadens nimio pro vento quisque tramazzat.

imo cadens nimio pro vento quisque tramazzat. Praestus alebardam prudens ibi Baldus achiappat, cordazzasque novem fendento mozzat in uno velaque scarpatis cighignolis prona ruinant.

Solus ibi Cingar cantone tremabat in uno,
atque morire timens cagarellam sentit abassum.
Limarum non hic surdarum copia, non hic
scarraboldelli prosunt, ladraeque tenaiae,
non hic ars simiae, non hic astutia vulpis:
undique mors urget, mors undique cruda menazzat.

Infinita facit cunctis vota ille beatis.

Iurat, quod cancar veniat sibi, velle per omnem pergere descalzus mundum, saccove dobatus, vult in Agrignano sanctum retrovare Danesum, qui nunc vivit adhuc vastae sub fornice rupis,

fertque oculi cilios distesos usque genocchios.

Ad zocolos ibit, quos olim Ascensa ferebat,
quos in Taprobana gens Portugalla catavit.

Hisque decem faciet per fratres dicere messas,
his quoque candelam tam grandem, tamque pesentam
vult offerre simul, quam grandis, quamque pesentus

est arbor navis, prigolo si scampet ab isto.

535

540

Se stessum accusat multas robasse botegas, sgardinasse casas et sgallinasse polaros; at si de tanto travaio vadat adessum liber speditus, vult esse Macharius alter, alter heremita Paulus, spondetque Sepulchri post visitamentum vitam menare tapinam.

Talia dum Cingar trepido sub pectore pensat, en ruptae sublimis aquae montagna ruinat, quae superans altam gabiam strepitosa trapassat, nec pocas secum portavit in aequora gentes. Baldus firma stetit veluti vecchissima querza, at se spazzatum Cingar tunc credidit esse, seque ad venturam travo brancaverat uno.

Saevit acerba magis rapidas fortuna per undas, iam iam nescitur quem tendat barca viaggium, ad quas ducatur spiaggias, ad quosve terenos: nunc sbalzata pedes lunae cum pectore toccat, nunc diavolorum tangit fundamine cornas.

Perdiderat scrimam tremebundus guida timoni, unde sbigotitus cridat: — Brigata, negamur, ibimus ad coenam cum mortis ante trehoras; vergotina tamen speranzae anchora videtur, si tot somarum scarichetur barca fagottis.

Eya age, quid statis? vitam proponite robbis!

Quidquid valde pesat donetur piscibus, horsu

Orlandi brancate animos, gittate valisas. —

Tunc omnes parent monitis, dubiaeque saluti
prospiciunt savii, quae plus onerosa trabuccant:

plena velutorum forciria, plena rasorum, scarlattos, granas, spalleria fina, tapetos, omnia praecipitant pelago: quae tempore mortis tanti stimantur, quanti nix tempore freddo. Stant mercadantes taciti, statuaeque videntur.

565 — Heu, cui divitias — aiunt, — cumulavimus istas! Heu quibus in fraschis nostrum frustavimus aevum! — Talia lugentes, misera formidine pregni,

coguntur pelago pretiosas tradere ballas, nam plus vita placet quam centum mille tesori. Nocchierus replicat voces: - Annuntio vobis; 570 quae pesenta magis sunt vobis, quisque refudet, quisque det ingordo quae sunt onerosa profundo. -His verbis quidam vir praesens porxit orecchias, qui nullam secum valisam pauper habebat, iuxta quem stabat coniux sua propria, qua non 575 turpior altra fuit nec plus diavolata marito. Hanc rapit imbrazzum subitus, iactuque gaiardo alzat eam longe, cridans: - I, merda diabli, i, quia non habeo maiori pondere somam. -Illa per aequoreas hinc inde butata cavallas 580 volvitur in testam, rapiturque negata sub undas. Sic vadant quantae sunt bruttae, suntque bizarrae. Heu quid nam dixi? sentit Matelina, nec ultra vult mecum ragionare, tamen placabimus illam.

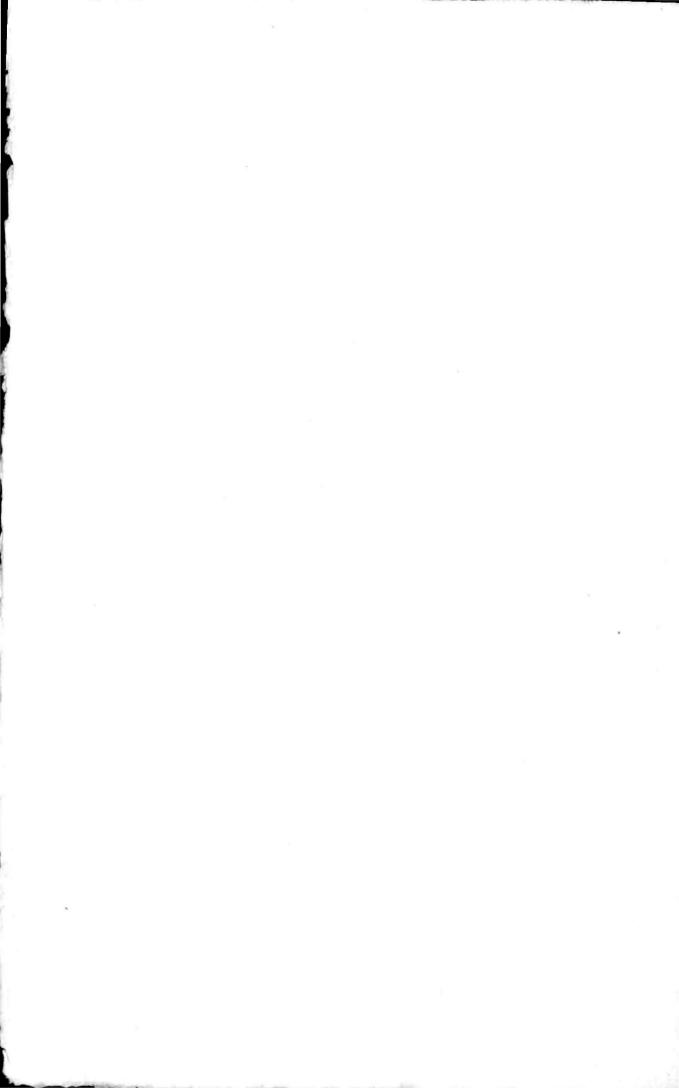

## LIBER TERTIUS DECIMUS

Stabat Neptunus scragna reposatus in alta, qui sua sub pelagi fundamine regna governat, inque maris centro locat urbes, castra, palazzos. Chors ibi continuo populis bandita tenetur, pars it, pars tornat semper casamenta per illa, 5 in quibus albergant nymphae, divique bagnati, fluminaque atque lacus veniunt ad iura tyranni. Stabat honorevolos, inquam, deus intra barones, dispensans varias conseio adstante facendas, quando super piscem Triton infretta cavalcans, 10 Triton Oceani bastardus et Anguillinae, improvisus adest, trottatque sperone battuto. Quisque facit largum, nescitur causa viaggi, unde quis affrettat verunam scire novellam. Protinus a curvo delphini tergore saltat, 15 inde, cavans brettam duro de cortice conchae, ante pedes regis Neptuni crura pigavit: — Quo nam — proclamans inquit, — rex magne profundi, quo novus hic fastus, quo tanta superbia nascit. magna ne sub vili praesumpio pectore bravat? 20 Ergo Iovis cum sis fratellus, et aequoris alti rector, et imperium super omnia flumina portes, quod tua guastentur patieris regna per unum furfantum, sguatarum, boiam, plenumque pedocchis, indignumque tibi, dicam? leccare dedretum? 25 Aeolus is ipse est proprius, de quo tibi parlo, qui quia Iunonis fantescam Deiopaeam

(ex illis siquidem, quibus est data cura lavandi

260 BALDI

cantara, pignattas, porcisque recare brodaiam) stentavit sposare diu, manegolditer altam 30 fert cristam, et se se gravibus talvolta facendis ingerit hic ipsis, quas nec tu fare calares. Aeolus est, dico, qui nescio qualia saxa, saxa polita herbis strinataque solis ab igne, possedisse godit, fumumque annasat arosti, 35 castigatque suos ventos de more pedanti, moreque cozzoni magris dat fraina cavallis. Hic fuit arditus, asinus temerarius, absque, absque tuo imperio, rex o grandissime ponti, grottas montagnae vastas aperire busatae, 40 atque, scadenatis pedibus manibusque Libecchi, ventorumque simul cunctorum carcere fracto, tot slanzavit aquas, totque undas, totque procellas, quod superi metuere diu, metuuntque negari, mancavitque pocum quin strabuccaret ab arce 45 Iuppiter aetherea, credens anchora gigantes velle, superpositis montagnis montibus altis, tollere per forzam summi regnamina coeli. En quoque nunc nostras audent intrare masones, atque ruinarunt, tutaviaque nostra ruinant 50 attria, giardinos, stallas, casamenta, palazzos; et nisi provideas, o rex, te certus aviso: quod tu, nosque tuis nunc nunc afogabimur undis. Talia dum scoltat Neptunus, totus abrasat, terque tridentino sbattivit littora rasco, 55 trombettam subito, trombettam voce comandat

terque tridentino sbattivit littora rasco,
trombettam subito, trombettam voce comandat
chiamari ad se se, quem praestiter atque debottum
drizzat ad aeolios scoios, rupesque pelatas.
Hic trovet hunc regem talqualem, cui data cura est
a Iove striggiandi ventos, stallasque sgurandi:
huic de parte sua convitia talia dicat,
qualia conveniunt poltronibus atque dapochis,
qualia fameio quadrant, scalzoque regazzo.
Non trombetta sibi cosam bis dicere fecit:

60

65 it via, festinus veluti staffetta galoppat, fert humero trombam, buso de dente balenae, perque maris fundum campagna trottat in ampla, mox susum drizzans cursum, qua summa travaiant aequora, bagnanturque pedes aspergine lunae,

70 ipse quoque undarum danza danzare comenzat, ut facit ocha nodans, seu mergus, sive nedrottus. Undique fluctisonis hinc inde butatur in undis, atque sonans trombam chiamat procul Aeola regem. Aeolus ascoltat, subito descendit ab alpa,

75 cuius ab excelso mirabat vertice ludum, undarumque giocum, ventosque insemma tacatos: laudabat forzam nunc Borrae, nunc ve Sirocchi, nunc Tramontanae possam, rabiemque Libecchi. En tandem trombetta venit, coleraque brasatus

80 ambassariam facit, ira et fulmine plenam. Aeolus, ut minimus divûm stronzusque deorum, formidat regem, cui flumina et aequora parent. — Nil dubita — dixit: — facio quae Iuno comandat. Nunc nunc in montis chiavabo carcere ventos.

85 I celer, atque sona bis terque per aequora cornu. Altera fratantum per me provisio fiet. — Dixerat, et rupis testam repetivit aguzzam, ingrediensque busam, ventum disgardinat illum, quem Zephirum dicunt multi, multique Maëstrum,

qui rabidos valeat ponto distollere fratres, ad primamque maris fluctus tornare bonazzam. Ergo Maëstralis vultu se scoprit alegro, ghirlandamque ferens vario de flore cositam, tranquillat proprios blando sermone fradellos,

hinc magna illorum cito controversia cessat, atque tumor pelagi se se nihilare comenzat. Incipit et sonitum trombae trombetta sonorae, quo monitu scapolant venti nettantque paësum.

Fugerat ergo ingens rabies maris, atque bagordus, 100 ecce procul scoium Baldus discoprit aguzzum,

262 BALDI

qui fert sicut Atlas in collo pondera coeli. Huc nochierus agit navem, si dicere navem iam liceat, quae rocca paret, vel bastio muri, cui dederit dudum in costis bataria canonum. Hic non herba viret; non spuntat rupibus arbor, 105 nemo pascit oves, nemo dat gramina bobus, tantum nuda patent grossissima saxa ruinis: sub quibus albergant falco, sparaverus, et uncis cum griffis aquilae, smerli, gavinellaque proles. Huc tamen acclinat spennatam nauta galaeam, OII solis ut ad radios possint sugare camisas, et pegola et stuppa legni renovare galones. Cingar se prora saltu despiccat ab alta, tangere gaudet humum, gestisque solazzat alegris, votaque post humeros peradessum facta butantur. 115 Baldus eum sequitur, sequitur Leonardus et ille, ille galantus homo, qui nuper in aequora bruttam iecerat uxorem dicens: non esse fagottum fardellumque homini plus laidum, plusque pesentum, quam sibi moieram lateri mirare tacatam, 120 quae sit oca ingenio quae vultu spazzacaminus. Is erat e Berghem patria, descesus ab illa stirpe Maronorum, quam menzonare pudemus, vergognantque illam fomnae nomare fameiam. Huic nomen Boccalus erat, quo doctior alter 125 arte bufonandi numquam fuit intra Gonellas. Succedunt alii, saltantes extra caraccam: quisque locum cercat, quo soli corpora curent. Cingar ubique suam rugando servat usanzam, donec ad obscuram pervenit denique grottam, 130 quam intrare timet, sed apertam porgit orecchiam: si quemquam strepitum valeat sentire la dentrum. Quale per artificum botegas murmur habetur, quum pars martellat, pars limat, parsque nigrantes mantice carbones reddit plus gambare tostos, 135 seu voias Bressae, seu voias dire Milano,

tale per inventam sentit resonare cavernam.
Nil tamen aspectat, nullo huc intrante lusoro;
acennat socios, currunt, placet ire dedrentum.
Itur, coeca domus fuligine tota nigrescit,

Itur, coeca domus fuligine tota nigrescit,
cernere quam possunt, stizzum portante Bocalo.
Quo magis introëunt magis illa sonatio tich toch
fit martellorum, nec non sofiatio buf bof.
Post centum passus quadram catavere piazzam,

145 cui quaevis trenta est quadratio longa cavezzos.

Porticus intornum, octo sustentata colonnis,
qualibet in banda, format mirabile claustrum,
quod rotat incercum, velut omnis sphera polorum,
seu sicut Modenae, seu sicut magna Bolognae

filatoia gravi circum gyramine vadunt,
per circumque strepunt de seta mille canones.

Quaeque colonna duplex de bronzi facta metallo est,
archi de argento facti, voltaeque musaico,
in quibus haeroum fortissima gesta leguntur.

Pinxerat hic pictor pictorum, magnus Apelles, quidquid fada sibi comisit pingere Manto, Manto, Tyresiae proles, uxorque Foletti. Cernitur hic illic semper memorabile bellum, quando Barigazzum Pompeius ab arce Cipadae

160 compulit, et, missis raptim squadronibus, ipsum stravit Alexandrum Magnum, Xersisque canaiam sub duce Grandonio mazzavit ad oppida Nini. Armiger Orlandus furit hic, dum fortis avanzat Hanibalem, nec non capelettum buttat Achillem

cum caput avantum magni de arzone Bufalchi.
Parte alia Caesar, secum veniente Rinaldo,
Alpibus in vastis Ferrarae, iuxta Folignum,
diripit armatam de fustis, deque galaeis,
quam Darius princeps mundi, mediique Milani,

170 miserat in punto propter ruinare Cipadam.

Haec ea, cum multis aliis, depinxerat illic
pictorum columen, lux, lunaque, solque penelli.

In medio claustri, super octo alzata pilastros, arca sedet, quam tunda coprit testudo piombi.

Illa decem brazzos est longa, sed alta triginta, pyramidisque instar surgens sibi culmen aguzzat.

Tota lavoratur nitido sculptoribus auro, per quam distinctae lissato in marmore zoiae stralucent, tanquam per coeli marmora stellae.

Quisque pilastronus crystallo conditur albo, cuius in interno sberlucet ventre rubinus, ceu quum fare solet lanterna moccus in una. Porphida non desunt, alabastraque lucida muris, nec calcidonium, nec vulsa coralia ponto.

Hic ascoltantur gyramina plura rotarum,
quas velut orlogii vaga contrapesia guidant.
Ista pro causa currit fabricatio circum
ad formam naspi, cum foemina fila volutat,
arca manet solum rutilis imposta pilastris,
atque inter septem ceu tellus pendula coelos
eminet, et semper moles it spherica circum.

Constiterant ergo stupefacta mente barones, cuncta palesa vident, claro splendente lusoro, quem pretiosarum fundit lumera petrarum.

Hi quoque ridentes a circum circa menantur, namque per intornum fabricatio tota galoppat, sed quando ad centrum veniunt bigolumque posadae, arca ubi firmatur, stabilique in sede repossat, stant firmi, cerchiosque vident rotolare theatri.

Tum sibi praeterea maior maravilia nascit,
quod cernuntur ibi circum pirlare solari,
ireque datornum velut omnis machina mundi,
quam dentata menat moles diversa rotarum.
Non huc comparet neque vir, neque parvula musca;
tantum sentitur, generat quem fabrica, rumor.

Ad martellorum sonitum vult pergera Boldus.

Ad martellorum sonitum vult pergere Baldus, unde videns scalam, quae scandit more limachae, hanc montat gradibus, tamen it velut ante datornum,

ac sua fit duplex rotolatio, namque movetur omne opus incircum, scalam quoque tirat apressum, 210 ipsaque per se se circumfert scala scalinos. Post multos gradulos tandem reperere masonem, quae crebris stantem gyris intorniat arcam. Septem sunt sperae varia de sorte metalli, quarum derdana est cunctis angustior altris, 215 quarum suprema est cunctis spatiosior altris. Extrema argentum est; fissatum sulphur et album mercurio mixtum, facit hoc buliente bodega. Hoc valet in finum argentum convertere stagnum; hic plenas athalac et aceto mille burinas 220 effumare vident, quo fumo argentea blancam materies perdit spetiem, coelique colorem vestit, ut ad vistas hominum sit gratior illa. Circuit haec igitur de argento machina puro, in qua sculpita est facies cornuta Dianae. 225

Post haec ascendunt alios cinquanta scalinos, atque ibi mercurii fabricam invenere gelatam: alphatar instabilis flueret, faceretque nientum, ni simul admixtum dragantum salque liei

Voltatur finum servus fugitivus in aurum, si bene iuncta suos cohibet medicina vapores. Non sine Mercurio valeas mutare metalla, unde canunt vates, quod nuncius ille deorum est,

235 quo sine nulla quidem vel pax vel guerra movetur Ascendunt iterum Veneris solaria rubrae: rammus ibi fulvum tandem voltatur in aurum, ast opus est centos carbonum spendere saccos, argenti et auri naturam rammus acquistat,

at numquam horumdem, Gebber testante, colorem, unde minor spesa est, at rerum maior aquistus, ut rammus maneat rammus, formetque pignattas, sive bagatinos praestet quantumque legeros, quam cercare aurum tot afannis, totque malhoris,

266 BALDI

245 nec reperire unquam nisi post ter mille pacias.

De Venere ascendunt ad cerchium Solis et auri.

Aureus est cerchius, Phoeboque simillimus ipso.

Author earundem rerum, post mille fadigas
incassum spesas, post persum tempus et annos,

Verbitrium lapidem retrovavit philosophorum.

Multicolor lapis est, elementis quatribus extat:
igneus, aëreus, terrenus, aquaticus, unde
siccus in occulto, caldusque; sed in manifesto

255 humidus et gelidus, natura ve querna fit una.
Spiritus hic lapis est, qui transmutatur in unum
nobile, adustivum, pariterque volatile corpus.
Non fugit a flammis, liquidi fluit instar olivi,
multiplicat, solidat, praeservat tempore longo,

260 atque potest mortos primaiae rendere vitae.

Hoc tribus in verbis consistit munus, ab alto
quod Iove donatur sapientibus atque beatis.

Ingravidat semet, de semet concipit, inde
parturit et sibimet vivit, sibimetque necatur.

Suscitat hinc semet, nam sic Deus ordinat illum.
Est tinctura rubens lapis iste, biancaque, vivax,
concipiens aurum si fumo iungitur albo.
Numquid elithropia est? adamas? calamita? lypercol?
Absit, nam fluitat, seu sit cum corpore, seu non.

270 Est vi (num dicam tandem manifestius?) est A, qua vita fruimur, qua verum acquiritur aurum.

Ad Martis veniunt, post solis clymata, ballam: ferrea quae tota est, nitidoque azzale finatur.

Hac sine materia nostras nihil esse fadigas

iudico, qua propter ferrum est magis utile, quod sit ferrum, quam quod sit seu stagnum sive latonum. Sunt ferrum vanghae, sunt ferrum rastra, badili, sunt ferrum falces, zappae, centumque ricettae, cum quibus et vini bonitas et panis habetur.

280 Commodius nihil est ferro, nihil aptius, inquam.

Non opus artificum quorumlibet esse catatur, quod fieri duro sine ferro denique possit. Ecce marangones operant lignamina ferro, ferro taiantur calzae, variaeque gonellae, pistat mortaro speciarius omnia ferro, cum gucchis ferri brettas brettarus agucchiat, ferro zavattas gens scarpazina repezzat, calcinat et ferro muros murator et albat, non radit barbam barberius absque rasoro, non herbolattus dentes cavat absque tenaia, 290 nec porcos castrat sine ferro conzalavezus. His bene discussis, Iovis ascendere biancam materiam stagni, quod corpora nigra dealbat, sed peccat buliens, nam corpus deterit omne, praeter Saturni et Solis: tum firmius haeret 295 et soli et lunae, nec ab illis nempe recedit. Cuius peccatum (ne corpora scilicet ipsa frangat) quisquis enim cognoscet tollere: felix, o felix nimium, qui travos, saxa, quadrellos, ac sua quaeque cito fulvum cangiabit in aurum. 300 Sed quia nescitur mortalibus ista recetta, felix o felix qui scit stagnare padellas, atque repezzandi cum stagno praestat in arte. Post spheram stagni, Saturni ad fluxile plumbum itur, et artifices illic reperere dosentos. 305 Illico pulchra, gravis, leggiadraque donna resurgit, contraque barones vultu veniebat alegro. Baldus eam, curvando genu, cortesus honorat, mox veniam chiedit, nimium si forte protervi tecta subintrassent, et sacra et sancta dearum. 310 Subrisit matrona illi, dehinc talia dixit: - Sum ne ego tam grandem dignata videre guererum, quem coeli, terrae, ponti venerantur et orci? Urbs mea te genuit talem cortesa baronem, qualem non generat totum natura per orbem. 315 Illa ego sum Manto, de cuius nomine nomen

268

320

Mantua suscepit, quam condidit Ocnus in undis, tempore quo Troiam ruinavit panza cavalli. Nec penitus vestros animos stupor occupet ullus, si nunc usque meam potui traducere vitam, nam datur aeterno me tempore vivere fadam, donec ab aethereo guastetur iudice mundus. Hactenus ingemuit sub acerbo nostra tyranno Mantua, quo mores cortesos perdidit omnes.

At praeclara modo, regalis, et alma fameia
Gonziadum venit, atque aquilas spigat undique nigras.
Haec, quam vidistis, miro fabricata lavoro
stancia, Francisco Gonzaga tota dicatur.
Post centum guerrae palmas, post mille trophaeos,

post vitae laudes, post vecchi Nestoris annos, illius huic magno donabimus ossa sepulchro. His ego divitiis praesum, facioque magistros aurifices, doceoque aurum formare, catatum ex virtute trium verborum: nomina quorum

auribus admotis audite, quod illa docebo. —
His dictis thebana parens, nutrixque Cipadae,
multa susurrando per eorum fixit orecchias,
quae toccare manu faciunt genitalia rerum:
herbarum forzas, stellarum facta, petrarum

340 effectus varios, et habendi denique plenam semper ducatis borsam donavit avisum: quod magis importat, magis altum recat honorem, quam studiando libros et stellis perdere sennum.

Nauta sed interea non poca foramina barchae conzarat, rursumque parat tentare diablos.

Baldus ab aurificum, sociis comitantibus, antro se portat, caricatque suo cum corpore lignum.

Tunc dare vela iubet, zephyri velamina boffant, mantoaeque magae spallis casamenta relinquunt.

350 Forte alios inter peregrinos atque romeros, quos omnes pariter barca illa in ventre ferebat, vir vivax oculis aderat vultuque galantus,

tam respettosus, tam sequestratus ab altris, ut totum per iter non dixerit octo parolas, quippe habitu proprio, genioque suopte, tacendo 355 vergognosus erat, stabatque in parte solettus. Huic nomen Giubertus erat, qui voce, lyraque Orpheus in sylvis, inter delphinas Arion, saxorum ad sese, nemorumque tirabat orecchias. Baldus eum pridem tacitis guardabat ochiadis. 360 Ille, viri tanti cernens sibi lumina flecti, fronte rubescebat, bassosque tenebat ocellos. Captus ob id, Baldus penitus moruisset alhoram, ni prius agnosset qui sit, quo vadat, et unde adveniat, mentemque suam, studiumque suorum. 365 Ergo, ubi cognovit cythara cantare peritum, hunc rogat, ut tantam voiat recreare brigatam, voceque dulciloqua longum nihilare caminum. Ille statim censet tanto magis esse barono parendum, quanto se noscit in arte magistrum. 370 Expedit e panno sedae mirabile plectrum, sive lyram dicas potius, quae concinit arcu, concentuque suo facit omnes stare balordos. Iam rectas, longasque arcu menat ille tiratas, taliaque altandem modulando carmina coepit: 375 - Infidum arridet saepe imprudentibus aequor, mentiturque leves zephiros aquilone parato. Hinc veniunt homines cupidi, quos plura videndi cura subit, seu forte deas in gurgite nantes, sive tridentiferi verrentes caerula currus. 380 Verum ubi subducto ventum est qua littora circum misceri aspiciunt coelum aequore, et aequora coelo, en miseri avulso singultant viscere proni hinc atque hinc nautae, nigraque urgente vomuntur 385 bile dapes, foedatque acidus Nereidas humor, unde indignantes venti tam audacter amicas commaculare suas genus hoc mortale, caducum atque procax, ne sic evadat crimen inultum

400

415

concurrunt, sonituque ingenti obnixa profundo
tergora subiiciunt pelago, totumque revellunt.
Heu stulti, quos nulla monet iactura priorum!
Tunc ea tempestas, ea tunc asperrima rerum
debuerat facies animo spectarier ante,
quam nauta insultans fortunae solveret audax;
mox frustra insani vellent contingere portus.

Talia cantando Giubertus, talia plectrum pulsando, sic sic hominum stupefecerat aures, ut nisi Boccalus cito providisset ad illos non homines certe navis carigata menasset, sed tot pignattas, tot zoccos, totque colonnas. Bergamascus erat, ut diximus ante, Bocalus. Protinus accurrens, trat de cantone sacozzas quasdam pezzatas, recusitas, plusque bisuntas quam gremiale coghi nunquam savone lavantis.

Hinc sibi de medio strazzarum tasca cavatur,
quam cito precinxit dextro gallone cadentem.
Mox positis trespis, mensam sibi praeparat ante,
ac si bancherus vellet numerare monetam.
Praestiter hic brazzos tunica, manicisque camisae
liberat ad cubitos, ut fitur quando parecchiat

fluminis ad ripam fantesca lavare bugadam, atque bretarolis grossas ostendere gambas. Giubertus cytharam rursus velamine coprit, inde, sedens iuxta Baldum, ghignare comenzat, namque Bocalus habet iam tractos extra besazzam

quosdam de latta, vel tres, vel quinque becheros, insemmamque leves balotellas nescio quantas, maiores pilulis illis, quas Mesue dixit:

« Recipe pro capite, anna, tria scropola, fiat ».

His bagatellandi tantum gallantiter artem incipit, ut nunquam melius Zaramella giocavit ante ducam Borsum, solitus manegiare balottas.

Mirum quam subitis manibus de suque de giuque stravoltat zaynos, ut tres cinquanta parerent.

- Nunc unum ponit super altrum, nunc ve roversos dividit antrattum, stantes culamine coelo, atque super fundos modo tres, modo quinque balottae apparent, ac una modo soletta videtur.

  His bene completis, positisque da banda moiolis,
- 430 maius assaltat opus: facit huc portare caraffam, non malvasiae garbae, sed dulcis afattum, dicens non aliter fieri quod fare parecchiat. Hanc bibit, ad fundum veniens, trat in aequora zuccam. Mox aperit boccam, monstrat nihil esse dedentrum,
- inde serans dentes grignantes atque scopertos, soffiat et risum, dum soffiat, excitat illis, cernere qui monam bertuzzam nempe parebant, quae tenet in testa scufiam dentesque righignat. Sopiat et vulgum sberlato lumine sgognat.
- Verum quis credat? dum soffiat, ecce farina,
  ecce farina venit largo de gutture, quae iam
  imbrattando omnes cogit scampare brigatam.
  O puta, si strepitat plebs hic grossera cachinnis!
  Nil tamen a Baldo valuit plus ducere risum,
- quam quod in hoc ipso medemo tempore zucca, zucca gitata viam Boccalo nuper in undas, Cingaris ad collum subito sprovista pependit. Dumque illi stesso Boccalus buttat in ora bocconem panis, dumque ocyus inde comandat
- hunc spudare foras, o res mirabilis, ecce non ultra est panis, sed merda rodunda cavalli. Omnia corteso tolerat costumine Cingar, dum sic schrizzetur, ne schrizzum doia sequatur. Quid plura? ex oculis coram tot gente Lonardi
- absque nocimento gucchias striccavit acutas, inque sinu Baldi mandat cercare Gibertum, hinc trahit o quantas qualesque con ordine robbas: scilicet ampollam, specchium, calamare, sonaium, chiappam piatelli, strigiam, pezzumque bragheri,
- 460 et quos ad missam mocolos zaghettus avanzat.

470

Obstupet his Baldus, nec scit pensare qualhora iverit ad feram Lanzani, seu Racanatae, has comprare cosas, non soldos quinque valentes. Denique Giuberto nasum sopiare comandat.

Non negat hoc cantor; bis, ter, quater ille stranudat, evolat ecce foras magno rumore tavanus, quem seguitat grillus, post grillum trenta pedocchi, quos mage compitos non dat sguarnazza pitocchi.

Et iam finis erat, cum Phoebus giunsit acasam, chiamavitque suos alta cum voce fameios, patronemque volant de carro tollere giusum, disfangat pars una rotas, nettatque lavacchio, altera pars disfrenat equos, stallaque reponit, ac ibi cum paia sudantia tergora fregat,

475 mox beverat, solitasque orzi butat ante prevendas.

## LIBER QUARTUS DECIMUS

Memnon, ab Aurora iam missus matre, fugabat cum scutica Chiozzam, Capram, Braccumque baiantem, innumerasque alias stellas de tramite coeli, per quam nunc debet transire caretta parentis: noxque viam scapolat, visis splendoribus albae. 5 Baldus, apollineos cernens uscire cavallos extra orizontem, carrumque tirare brasatum, talia contemplat, mox sic cum Cingare parlat: O Cingar, grandis me nunc maravilia brancat, nec scio qua guisa possunt, quae cernimus, esse. 10 Nonne vides solem plus largum, plusque rotundum quando foras exit nascens, quandove tramontat, quam cum sustollit per coeli culmina carrum? Praeterea nunc fert tam rossum ille visazzum, quod mihi barillam corsi trincasse videtur. -15 Cingar ait: — Magnas cosas mihi, Balde, rechiedis, quas nimis astrologi dudum schiarire fadigant, nam super humanos sensus ea facta provantur. Sed tamen insigni quidam de semine gregus, cuius (si memini) Piationi nomen habetur, 20 astronomusque alius Tolomellus, Iona propheta, Solon, Aristotel, Melchisedech, Oga Magoga, talia tractarunt per magnos sparsa librazzos. -Quando Leonardus sic audit nomine grosso Cingara philosophos, Ogamque referre Magogam, 25 corripitur tanto grigno, strepituque risaiae, ut prostratus humi iam iam crepare videtur.

Baldus at, usanzam qui norat Cingaris ante millibus in cosis, tantum soghignat et inquit: - Cingar, es astrologus? numeras num sydera, Cingar? 30 O si te nossem has ipsas studiasse facendas, me fortasse ista fecisses arte magistrum. -Nil ridet Cingar, sed stat gravitudine tanta, quanta Pytagoras non staret supra cadregam. Mox ait: - O quoties olim te, Balde, gabavi, 35 o, inquam, quoties oselatus, Balde, fuisti. Me de nocte quidem pensabas ire robatum, seu sbusare ussos seu rampegare fenestras, sed (cancar veniat mihi nunc, si dico bosiam) nocte ibam stellas ad contemplare fogatas. 40 Montabam intenta super altas mente pioppas, ut possem melius coelum guardare propinquum. Cernebam lunam, macchiata fronte, biancam, distenebrare maris scoios, terraeque paësos. Cornibus aguzzis, nunc paret scorza melonis; 45 cornibus impletis, nunc est pars meza taieri; cornibus aggiuntis, nunc fundamenta tinazzi. Haec in cervello non lassat stare legeros, namque illam sentit cerebros picigare Valenza, quae urbs in Spagna stultorum millia pascit. 50 Villani, quamvis sint de lignamine grosso, hanc tamen observant quando est taiabilis arbor, namque solent gigni sub cortice saepe caroles. hanc servant medici, quando medicina malato danda sit; haec faceret quandoque cagare budellas. 55 Hac lucente, stryae godunt, saltantque stryones, qui tunc se spoliant nudos ad cornua·lunae, moxque diabolicis ungunt sibi membra cirottis,

inde super gramolas, trespos, et guindala, zoccos,
supraque cadregas tota illa nocte cavalcant.
Desperare facit nocturnos luna ladrones,
nam contrabandos retegit, mostratque palesos.
Nunciat haec pluvias, vultum nigrefacta rotundum,

nunciat et nautis rubea cum fronte procellam.

Continet hoc bassum freddi regnamen olympi,
atque lusentatur phoebeis nocte cavallis;
hanc tamen interdum Pluto strassinat ad Orcum,
quae pomgranati fuit aggabbata granellis.

70

Te quoque, Mercuri, pochinas cerno fiatas, qui fur es et latro et primus in arte robandi. Namque times, ne quum per coeli rura caminas, teque fretolosis adiungat Apollo carettis, teque giusum burlans faciat spezzare colengum. Tu tua supra casas lunae casamenta locasti:

75 sunt ubi sex centum pegorae, cridantque bebeum mille caprae, totidemque boves, asinique, somari, mille casalenghi porci, gobbique camelli.

Tu scorris mundum, facis hinc, facis inde botinos, quos trahis ad coeli furacia tecta secundi.

Alatum portam semper tua testa capellum, alatos portat semper tua gamba stivallos, fatidicam portat semper tua dextra bachettam, quando ambassatas huc portas patris et illuc. Tu mercantiam traficans, vadisque redisque, tu ventura canis, tibi multum musica gradat,

tu guerram si vis compagna in gente maneggias, tu pacem si vis sdegnata in gente ritornas. Heu patrone meus, tibi me recomando ladrettum, ne triplicem supra forcam me lazzus acoiet.

Jesam mirabar Phoebi seguitare pedatas,
quando idem Phoebus neptunia regna sotintrat.
O quantas voltas plantavit cornua zoppo
ghiottoncella viro, fusosque in vertice tortos!
Vulcanum siquidem Veneris patet esse maritum,
sed populi siquidem Venerem patet esse maritam.
Dum martellabat ferrum Vulcanus in antro,
Mars occulte suo vangabat semper in horto.
O quot Vulcani, quot Martes, quotve bramosae

276 BALDI

Ista Venus terzo casamentum fixit in orbe, per quem, nympharum multis comitata brigatis, it nitidas relegendo rosas, violasque recentes, mentam, garofilos, mazuranam, basalicoium.

Ghirlandas texunt, frescadas, serta, corollas, diversosque canunt strambottos atque sonettos, diversasque sonant arpas, manacorda, leuttos. Hic semper saltant, ballant, danzantque puellae, seque lavant nudas in fontibus atque laghettis.

110 Venticuli molles myrthorum frondibus atque floribus insultant, frescas ornantibus herbas, et straccatarum nympharum pectora mulcent. Hic fagi, pini, cedri, pomrancia, nespoi, spernazant umbras, ubi nymphae corpora possant.

Ad cazzam vadunt, arcos et stralia portant, discazzantque leves dainos, agilesque caprettos.

Non mancant boschi de cedris, deque narancis, de myrthis, lauris, lentiscis, atque ginepris.

Non ibi villani terram vangare fadigant,

non ibi villanae stoppam filare videntur, non ibi plantantur ravanelli, porra, cipollae; non aium, capiti nocuum, tyriaqua vilani; non ibi sub spinis, urticis, atque ruidis stant serpae, rospi, bissae, turpesque ranocchi.

Hic est grata quies, hic pax, hic plena voluptas, hic sunt gentiles animi, gentilia corda.

Dumque Venus tanto gaudet bellina diporto, expectat donec vult sol equitare per orbem, quem leggiadra suis cupiens anteire carettis,

plus bellas mandat sibi retro venire puellas, quae impositis capiti ghirlandis, quaeve tenentes in manibus virides frascas, madidasque rosada, compagnant dominam, saltantes atque canentes. Illa praeit, recreatque polos, et plena rosarum vadit ad oceani regnum, quo spumea nata est; cuius tirratur niveis carretta columbis, quumque propinquantem sentit succedere Phoebum, en scoprit rutilam tremulo de gurgite frontem, atque sui formam visi mortalibus offert.

140 Iamque omnes alias discazzat ab aethere stellas, et modicis parvam generat splendoribus umbram.

Sat Veneri dictum: Solis veniamus ad orbem, qui medios inter cerchios sua regna governat, atque suum quarta fabricavit sede palazzum.

- 145 Chortem banditam portis ibi semper apertis
  Sol tenet, et cunctis intrandi nulla temenza est.
  Hic habitat vecchius barbatus, nomine Tempus,
  Tempus, quo nihil hac rerum sub mole terendum
  parcius, usque adeo rapidis se surripit horis.
- Qui semper varios horatim parturit actus, qui nec pensero manet unquam saldus in uno. Nunc vult, nunc non vult bagatella, magisque legerus quam busca aut folium, quod ventus in aëra menat. Ille sibi quandam tenet in cantone botegam.
- Pulveris orloios fabricat, plenosque rodellis.

  Matronam coepit propria pro coniuge bellam nomine Naturam, quae centum mille fiolos impregnata parit, nec maium tendit ad altrum, quam stimulare virum lecto, quam ventre pieno
- odisvulvare homines, castrones atque cavallos.

  Praecipue tamen ipsa duos de Sole fiolos, atque duas habuit, Tempus cornando, fiolas.

  Hos nondimenum pensaverat ipse bonhommus esse suam prolem, quorum sic nomina fecit:
- Primavera, Aestas, Autumnus, denique Vernus.

  Primavera fuit Veneris maridata putello,
  qui gerit in spallis alas de more civettae.

  Nudus it, et nullis tegitur vergogna mudandis.

  Fert arcum semper caricum, plenamque guainam
- 170 stralibus innumeris, adeoque sotilibus, ut vix fila sotila magis possint filare begatti.

Sunt tamen effectu variae, quas iste sagittas slanzat osellazzus, varios quia spargit afannos, cum quibus ad coccam plus centum millia cordas dissipat ognannum, sed nil frustatur azalum. 175 Una sagittarum sors est, cui puncta piombi, unde remucatur nescitque forare coëllum, nec penetrare potest, nolente Cupidine, panzam. Unde travaiato gentes sub sydere natae vel sibi colla tirant, vel ferro viscera passant. 180 Nam quis homo non se vel desperatus apicchet, vel de praecipiti sibi rumpat turre colengum, si miser, infelix, tragicus, sprezzetur ab illa, quam solam pensat, cupit, ardet, laudat, honorat? Haec venit a dardis plumbi desgratia: quod, quam 185 meschinellus amas, ab eadem spretus odiris, unde necessaris fato te tradere forchae. Altra sagittarum species aurata refulget, quae scoccando oculos intrat, filzatque magonem trincerasque animi spezzat, murosque rasonis. Hac feriente, cadunt ab honesto corda volero. Hac feriente, cito mentis spezzantur habenae. Hac feriente, iacent conseia salubria spallis. Hac feriente, bonos compagnos quisque refudat. Hac feriente, Paris patriae fuit, oyme, ruina. 195 Hac feriente, patri taiavit Scylla capillum. Hac feriente, colo filavit claviger Hercul. Hac feriente, Iovem cornutum Europa cavalcat, Ioque de vacca ficta fit vacca daverum. Hinc veniunt irae, sdegni, mala quaeque diabli. 200 Primavera tamen, cum sit muliebre polenta, non cernit plus oltra sui quam culmina nasi, unde cupidineo godit maridasse marito, cui placitura suas rastellat pectine chiomas, atque cerudellos crespat, ponitque belettum. 205 Ghirlandetta, rosis violisque cusita galantis, bellificat trezzas usque ad calcagna volantes.

Canzanti vestit soccam, setaeque sotanam, per quas innumeri flores recamantur et herbae. Semper odorantes perfumos portat adossum: muschium, zibettum, nanpham, centumque cigalas, in quibus allicitur Veneris bastardus, et ancum talibus in fraschis minus ille cinaedus amorbat. Sed quoniam bella est, et cunctis bellior altris, non curat stoppam tereti deducere fuso; 215 nec post deductam, naspo convolvere filum, at sese virdis sub frondibus illa stravaccat. vel magis ad spassum per florida rura vagatur, quam seguitant dulces oselini semper, et omni sorte melodiae faciunt cantando regattam. 220 Non luscina deest, frifolo que gutture laudat laeta lovertisii mores, formamque morosi, et centum foggias gorghezzat voce metrorum. Cardellinus adest, qui annidat in arbore buxi, dulcis ab auditu, sed visu dulcior, et qui 225 sublatos natos retrovans, gabiaque seratos, non umquam lassat, sed miro pascit amore. Non ibi franguelli mancant, facilesque fanelli, atque caputnigri, lodolaeque per aëra vaghae. Hic, papagalle, etiam cifolos ad sydera mandas, 230 humanasque etiam praesumis dire parolas. Iugiter hic gazae « Puta, porca, vaccato » cantant. Primavera godit tam dulci accepta ricetto, poltronemque, fame morientem, atque dapocum, nomine Solazzum, nutrit, pascitque panada, 235 quam condire facit latesinis atque caponum pellibus, et magrum sibi praeparat illa bufonem. Altera Naturae proles, bona foemina certe,

Acstas dicta, godit multis sudare fadighis.

Nullam fert soccam, sed solam nuda camisam, namque brusaretur nimio scaldore Leonis.

Ipsa lavorando granaria frugibus implet, qua sine mortales omnino pane carerent.

28o BALDI

Zaltrones facit ista nimis sudare vilanos.

Haec tamen est illis sat grata fadiga marassis, nam quamvis asinina dolet schenazza cuchinis, atque caro veniat tibiando crevata ladronis, omnia supportant memores: quod tempore freddo non nix dat panem, non dat sibi giazza fugazzam.

250 Semper apollineo nigrefacta lusore fadigat; attenditque sitim crebro lenire botazzo. Dum coquitur Phoebo, segetes dum falce trucidat, dum quoque cum virgis gravidas dispaiat aristas, nunquam sbaiaffae cessant cridare cicalae,

255 quae cridando super vignas culamina menant.

Debilis est ventus, nullumque movetur ab aura
foiamen tenui, sbadacchiat terra, nec herbae
se drizzare queunt, quoniam fugit humor ab illis.

Diximus assaium de magni tempore caldi,

260 Naturae terzi promatur usanza fioli.

Autumnum veteres Silenum dire solebant, cui testam nudam dicunt picigasse tavanos. Ipse praeest Bacchi domibus, totaeque fameiae, quem nos gastaldum, multi dixere fatorem.

265 Et quoniam gustat sol vinum dulce libenter, quem caricum musto semper damatina videmus, gastaldum Bacchi et Bacchum diligit ipsum. Hic Silenus habet quandam pro coniuge nympham, cui caput est grandis baghae, cui panza tinazzi.

Semper olet vinum, tandem vindemmia dicta est.
Ambo sunt adeo pingues, adeoque pafuti,
ut minus in grassa positi tumuere boazzi,
ac velut inflati vento schioppare minazzant.
Semper habent lateri, de retro, et ante, sonantes
mille fiaschettos, barilottos, atque botazzos,

cum quibus andando, stando, saltando, canendo, se recreant, crebrisque caput sorbotibus implent.
Usant saepe etiam plures cantare sonettos, gorgadamque tirant vini, cessante sonetto.

- Post potum saltant, post saltum pocula siccant.
  Sic alternantes, laxis ebriantur habenis:
  hisque volant circum montes, casamenta, paësi,
  non quod eant circum, sed quod gyrare videntur.
  Imo sibi parent tam presto currere cursu,
- 285 ut barbarescos lassent post terga cavallos. Non cessant trincare tamen; tota agmina donec, agmina zuccarum, buttentur voda tereno. Somnus adest tandem, quorum nisi membra ligaret, illi plus cocti quam crudi, dummodo gambis
- 290 currere pensarent, de coeli sede tomarent.

  His nudis nudi fant guardam mille putini,
  dum sornacchiantes porcorum more quiescunt:
  cantant ehu ohe, saltant, faciuntque morescas,
  pinguiduli, forsanque habiles, aptique guacetto.
- Quisque caput rizzum vignali fronde coronat.

  Quisque tenet manibus botros, uvaeque razinos,
  quisque fiaschettum, parvo pendente loretto.

  Morbezant, rident, celebrant baganalia patri,
  inde sub uviferis vignis ebriantur et ipsi.
- Bacchus habet magnum quodam cantone palazzum, quo centum canevae, cantinae, quove rivolti, sub terra occulti, servant, ut stalla cavallos,
- vasellos varios, tum grandes, tumque minutos.

  Hic semper grossas lato ventramine buttas incerchiare vides, amplasque restringere tinas.

  Hic ve travasantur de vezis, deque barillis vina, propinari superum dignissima mensis,
- namque hinc fornitur vinis asinaia deorum.

  Non ita formichae vadunt, redeuntque frequenter,
  quando aliquem mucchium gratae catavere ceserchiae,
  grandia tergoribus granorum pondera sburlant;
  fervet opus, populique nigri magna horrea complent,
- 315 ut per mustigeri facitur casamenta tyranni,

quando frequenter eunt carichi, vodique retornant mille putinelli gestantes tergore corbas, cistas, cistellos, sportas, grandesque cavagnos, dulcibus impletos tribianibus atque gropellis, seu moschatellis, seu greghis, sive zubebis. Pars ibi discaricat sommas, caricatque tinazzos, sed pars calcagnis follat calcantibus uvas, pars quoque mox factum vinum cavat extra tinazzos, immittitque cadis, longe sbilzante borono.

Postea torchiantur graspae sub pondere travi, unde fluit madidis sat goffa vinessa tinazzis, quam sibi povertas coeli comprare bisognat. Hic sunt carrari, sunt hic ter mille botazzi, atque mezarolae, atque ingens squadra vasorum.

Non Autumnus abest, camisazzam vestit olentem, semper vinosis de macchis undique carcam.

Ipse praeest operi, facit hic, iubet illic, et omnes contentare deos studiat, mandante patrono.

Gens todesca suos dicunt hos esse patronos,

imo deos alios non lanzchineccus adorat.

Prova tibi effectum monstrat, si dicta refudas.

Aspice, quum studiant desco, tavolaeque paratae,
quomodo boccalum vodant per quemque boconem.

Mangiaguerra ruit per zaynas, perque becheros,

fracassusque ingens per greghi pocula fitur.

Non aqua praesumit tales accedere mensas,
quae, bandita, pedes salicum tantummodo bagnat.

Estque vetus mottum: « Scelus est iugulare phalernum ».

Mox ubi se retrovant tandem vacuasse barillam,

dant pugnos, calzosque ipsi furibunde barillo, spezzatumque vasum, nunquam reparabile, mandant. Chioccant inde sibi frontes culamine zayni, deque gravi mittunt redolentes gutture rottos. Per letram melius parlant, quam ante bevandas,

350 nec nisi de vino tunc fit parlamen in illis. Semper enim vinum pensat, loquiturque todescus, somniat, et piccam, dagam, bragasque frapatas pro vino impegnat, vendit, semetque pisonat. Si quid ei restat, quod vult lassare, celata est, quae sibi tazza capax scusat, dum sorbet in illa. Dum trincher faciunt multus tartofen habetur; inde resurgentes ut eant, andare negantur, namque bogas pedibus vernazza iniecerat illis, quos nunquam muro se discostare videbis.

360 Sunt vultu similes Phoebo damatina levanti, fumantesque oculos torquent, centumque miaros efficiunt cerebro, quamvis stent in pede saldi. Inde movendo pedes, nulla ratione guidantur,

tantonesque abeunt, veluti de nocte solemus,
ac ubi nullus adest intoppus, saepe trabuccant.

Tandem se taccant manibus, se prorsus acostant
aut muro, aut banco, seu trunco, sive pilastro,
donec se buttent zosum, vel supra paiarum,
vel medium in fangum porcino more volutent.

Nunc Invernus adest, Naturae filius ultim, de quo dum dicam, mihi da, Boccale, pelizzam, namque procul dubio me magrum giazza gelabit. Vir macer Invernus, quo non plus magra quaresma est, non habet humorem venis, bigolumque tacatum fert schenae, guanzas cavas, subtileque collum,

deque pede ad testam numerari ossamina possunt, ut Gonnella suo poterat numerare cavallo.

Semper habet fluvidos oculos in fronte latentes, pallidus et smortus, stropiatus, rancidus, untus, tamque malenconicus, quod semper flere videtur:

tamque malenconicus, quod semper flere videtur: cui ghiazzata colat de mento barba gelato, ghiazzatique sonant per circum tempora crines. Horrescunt magrae nimio pro frigore carnes, pocchettumque iuvat duplices gestare pelizzas; cui nisi donaret soror Aestas, atque Autumnus, altera mangiandas spesas, alterque bibendas, gaioffazzus enim marza de famme periret.

380

385

415

Semper apud brasas sibi stesso crura boientat, nec miser ingegnat retro portare cadregam, substizzatque focum, cogens bollire polentam. 390 It piger et strictus, quum vadit ad aëra, tantum, integer ut posset per gucchiae intrare busolum. Sunt albis semper sua tecta coperta pruinis, et candelotti giazzae de culmine pendent. Non habet un minimum spassum, nisi quando dapochus 395 unghibus ante focum rognam sibi grattat aguzzis, omnis osellorum cantantum dulciter hymnus hinc procul, et quidquid Primavera tilata ministrat: tantum cornacchiae qua qua, corvi quoque cro cro continuo resonant, tacolantque insemma mulacchiae. 400 Provida non exit dulcem formica masonem; clauditur in gusso limaca, busumque muraiat. In stabulis conduntur apes ad grepia mellis. Non errare vides bissas, freddosque lusertos. Pastores mandris servant armenta stopatis. 405 Tantum furfanti stentant hoc tempore freddi, qui faciunt nulla tremolantos veste coperti. Sunt tamen inverni gratae studiantibus horae,

longa quibus multa de nocte dat ocia semper.

Praticat has igitur solis fameia masones,
magnaque pro tantis bocchis fit spesa quotannis.

Sed tibi somniferam cerno, Leonarde, vedutam.
Tu male dormisti tribus istis noctibus, et tu,
Balde, caput plumbi spallis portare videris.

Ergo repossemus, video ronfare Bocalum.

## LIBER QUINTUS DECIMUS

Corpora somnifero recrearat quisque riposso, quae magis officio somni quam pane carebant. Dum tamen attendit, Baldo mandante, coquinam condere Boccalus, magnumque ad prandia piscem expedit, inque brodo piscis caulata paratur, 5 ecce lyram spoliat rursum Giubertus eburnam, dulceque chordiculis carmen dyapenter acordat. Vult etenim generosus homo gradire sodales, ut sibi mox etiam donetur banca scolaro, in qua consideat cathedram sentire magistri 10 Cingaris, et secum percurrens almanach omne deveniat praticus passatas dicere cosas. Praeterea non est placidi natura Giberti qualis quorundam cantorum temporis huius, qui, bene muschiati, petenati, benque politi, 15 non cantare volunt, nisi sint a rege pregati. Non sic Giubertus, non sic novus alter Apollo, cui si dixisset mulier pinzocchera: - Canta, cantasset subito, minima ne in parte negasset. Dispositis ergo terzis, quintisque, simulque 20 vocibus octavis, tandem sic voce comenzat: - Heu quibus hoc mundi, quantisque in gurgite monstris iactamur miseri, linguarum flatibus aequor nostrum hoc et tumidis cynicorum exaestuat undis!

286 BALDI

35

40

60

Quid freta nugarum referam? quid fulmina pravi nominis et famae? quid saxa latentia tristis invidiae? Scillae ve canes, guttur ve Carybdis? Felices nautae, quibus apta peritia magnum hoc mare sulcandi, Syrtesque Arasque cavendi. Vos labor assiduus tantum, indefessaque virtus, monstrorum domitrix tolerantia reddidit aptos, turgentis pelagi cumulos superare minaces, ponere seu sit opus, seu malo attollere vela.

> Vix ea finierat Giubertus, mensa Bocalo sternitur, et lotis manibus disinare comenzant, quattuor accumbunt tavolae, cui forma quadrata est; Baldus, Lonardus, Cingar, scalcusque Bocalus. Non curat pro tunc stomachus mangiare Giuberti. Baldus amorevolo, velut est gentilis usanzae, invitat sembiante omnes ad fercula mensae:

invitat sembiante omnes ad fercula mensae:
quisque refudavit, seu pro viltate vilana,
sive quod in multis stomacarat nausea gustum.
Ponitur in centro scanni, trans littora mensae,
grandis in amplifico basiotto forma varoli;

quamprimum medio stetit haec impresa senatu.
Cingar, habens gladium propter taiare paratum,
dividit in solas tres partes ghelfice piscem:
tres, inquam, partes uno de corpore fiunt.
Prima caput, bustumque secunda est, tertia cauda.

Quattuor accumbunt, ubi tres accumbere debent.
Cingar, ochiolinum faciens, acennat amicis:
ut sibi, dum trapolam nunc praeparat, ambo secundent.
Protinus ascorti cognoscunt id quod avisat,
namque fit aguaitus poverum trapolare Bocalum,
ut nihil intuttum comedat de pisce tapinus,
cum cocus extiterit, cum fecerit ipse broëttum,

cum cocus extiterit, cum fecerit ipse broëttum, cum centum zacaras, melaranzas, atque sapores sparserit huic supra, circum, ventremque per ipsum. Cingar primus agit causam, primusque retirat testam varoli de piatto supra taierum,

fratantumque inquit sociis: - Scriptura favellat: in capite libri de me scripsere prophetae, sic caput istud erit sanctae completio legis. -Baldus, id advertens, ad libros mente recurrit, nec fecit grattare diu sententia testam, 65 grafiat ut gattus partem quae meza vocatur. scilicet ad sese traxit ventralia piscis, Lucanumque legit: « Medium tenuere beati ». Cauda manet iam iam toto soletta cadino. non perdit tempus iuvenis Leonardus, at ipsam 70 caudam, cui dederat pridem Boccalus ochiadam, extrahit e brodo, dicens: - Nasone probante, exitus acta probat; poterit nodare Bocalus, cui iacet ante oculos pelagus brotaminis istud. -Boccalus guardat nunc hunc, nunc turbidus illunc. 75 Quid facit? advertens pro se non esse coëllum, ni velit ut porcus sese voltare brodaiis, protinus azzaffat vasum, pauloque moratus, suspexti coelum, dixitque novissima verba: - Asperges me me, Domine, mundabor isoppo. -80 Sic dicens, illum gyrat, spruzzatque panadam, vicinosque omnes, Baldum, Baldique sodales, schittat aquis grassis, ungitque brotamine barbas. O quis non risit? quis non ridendo crepavit? 85 Barba pluit Baldo, Cingar sugat ora maniplo, pars sua toccavit Giuberto, parsque Lonardo, quisque fregat vultum, pectusque, sinumque colantem. Surgitur a tavola, prohibet mangiamina risus, non cessat Baldus ridendo probare tal attum; dicit enim: - Merito piscem sua broda secuta est. 90 Non sine aqua piscis, nec aqua sine pisce manebit. - Ergo - Cingar ait, - piscem mangiabimus, ut qua flumen abundavit sic illic piscis abundet. Non Boccalus habet rombum, culamina grattet. -Sic dicens, tornat tavolae, masinatque molino. 95 Sic faciunt alii, sua quemque prevenda moratur.

Baldus at interea comedens tuttavia ragionat: - Miror enim, Boccale meus, cur quando, relicto pisce, crepabamus risu, non protinus illum prenderis, ut nobis resa sit pro pane fugazza. 100 - Non - Boccalus ait, - sine garbo et gratia et arte, inter compagnos facienda est soia galantos. Optime gabbastis, spartito pisce, Bocalum. Transeat, et nullo guastetur beffa tumultu. Sic et ego in vobis asperges optime feci. 105 Transeat hoc etiam, cronicisque notetur ad unguem. Optima pro tuttis passarunt omnia rebus, praeter quod surdas faciet pansuttus orecchias. -Cingar ait: — Poteris prigolo te opponere tanto, cortellum cum pane licet mangiare famatis. IIO - Sic faciam, - respondet ei mox, dummodo panem sic blotum sgagnat, ut cardos mula Stopini. Quidam pauper homo, nimia pietate movestus, nescio quot menolas freddas, piscesque minutos, attulit involtos charta, donatque Bocalo. 115 Non ea Boccalus povereti dona refudat, imo ait: - Exiguum quum dat tibi pauper amicus, incipe Dameta, lento tibi mittit Ulisses. -Sic dicens, distrigat eos, guardatque traversus, ut guardare solet scottantem gatta menestram. 120 Denique pisciculum per caudam suscipit unum, quem non in boccam sed orecchiam ficcat, et inde, ad socios illum tornans, ita brancat et altrum, medesimumque facit, post illum tertius, et post hunc etiam quartus, post quartum quintus, et omnes 125 denique per caudas presi porguntur ad aures. Baldus, id advertens, parlat cum Cingare: - Magnus piscis cum bocca mangiatur, parvus orecchia; si bene Boccali meditor documenta periti. Ecquid hoc importat? quid habent cum piscibus aures? —

Respondet Cingar: — Pansuttus stoppat orecchias,

fecit orecchinos de piscibus ille sotilis,

unde repurgat eas; aliam non penso casonem. Pur, si aliam mentis tenet in forciria scosam, dicat et ambiguos ab amicis toiat afannos. 135 - Toio - Bocalus ait, - dubium: iam hebdomada quarta est hodie, quando mea coniux ivit a nodum, aequoreque in medio calzas stringasque tiravit. Nunc in mente mea stat prorsus grande talentum, velle de illius statu sentire novellam. Ergo meis alzo pescettos auribus istos, ut certum faciant ubi stet, si mortua prorsus aut si solazzet illa cum gente da bassum. At mihi respondent: se natos esse pradessum, unde negatur eis posse hoc agnoscere factum. 145 Sed maior natu, seniorque varolus et ingens, cum quo tres tacite compagni dente ragionant, dire mihi poterit melius de uxore negata, qua propter liceat secum chiachiarare pochettum. -Quo dicto fremuere omnes, habet ille rasonem, 150 non inhonesta quidem talis domanda videtur, detur ei merito parlandi copia: piscis, piscis testa sua est, quae fert soletta loquelam, panza loqui nescit, muta est quoque cauda, sed ipsa testa ragionabit, cui format lingua parolas. 155 Sic vulgus strepitat, sic stat sententia Baldi, sic licet; et dictum factum testazza varoli sistitur avantum Boccalo, a Cingare tolta. Cingar adirato similis, qui ridet ab intro, smergolat haec: - Esto, sublata est bocca varoli, 160 cuius lingua potest bramam complere Bocali; esto, dat officium parlandi bocca, sed ipsi cur oculi dantur? cur frons? cur coppa varoli?

Sum contentus — ait Boccalus, — chare Giberte,
 te rogo per caput hoc, voias decidere litem. —
 Suscipit impresam leta cum fronte Gibertus:
 tum sedet in banca, cunctisque oldentibus inquit:

grande mihi tortum faciunt, appello Gibertum.

T. FOLENGO, Le maccheronee - I.

Dum rana et toppus faciunt insemma tumultum,
 milvus ego hanc rixam dirimo. — Sic fatus agraffat protinus in tavola testam, laudante brigata esse satisfactum civilibus optime libris.
 Et iam finierant, tavolis, trespisque levatis:
 Cingar ad astrologas, Baldo mandante, facendas tornat, et ingenio stabat Leonardus ateso.

— Mars — ait, — armipotens quinto versatur in orbe, qui scorozzata semper cum fronte menazzat, brasatos oculos guardando torcet adossum, sanguineasque bavas sua labra colerica spudant.

180 Cristatam gestat galeam, chiusamque viseram, totus azalinis semper cazzatus in armis.

Targonus dextro galloni, spada sinistro pendet, et arzono taccatur mazza ferata, quae centum libras pesat, non una demancum.

Talem portabat iuvenum fortissimus ille, ille gaiardorum columen Gonzaga Lovisus, quem male consulto quidam Rodomonta vocarunt, quem bene consulto poterant chiamare Rugerum, aut magis Orlandum, si cum virtute gaiardi

orporis est animi virtus pensanda coëllum.

Mars ruit in pressam, grosso galopante cavallo, et bastiones sua circum castra gaiardos vadit adestrando, turres, casamatta, reparos.

Non ibi telorum generatio quaeque bramatur:

ronchae, alebardae, partesanae, scuta, celatae, spontones, lanzae, picchae, spadaeque, daghaeque, corsaletta, elmi, maiae, cossalia, guanti.

Stendardique volant, banderae; timpana pon pon continuo chioccant; sonitantque tarantara trombae.

Non mancant alii stromenti, cornua, cifoy, gnacara, bussones, pifari, pivaeque bitortae, et quidquid tandem doperatur tempore guerrae. Talibus in cosis sua Mars pensiria ficcat, solum squarzones delectans cernere carnis.

Huic caedes soror est, lis coniux, iraque mater, huic livor pater est, rabies et stizza fiolae.

Hic hominum clamor strepitat, nitritus equorum.

Non ibi cagnones, bombardae, passavolantes, non sagrae mancant, basilischi, non colubrinae,

suntque pavaiones, sunt tendae, suntque trabacchae. Polvificant nebulas pedibus repetando cavalli. Celsa fracassatae conturbant sydera lanzae, non quod conturbent, sed conturbare videntur, gestarum quoniam sunt hic simulacra cosarum.

Armatas densasque vides concurrere squadras, ordine quae nullo bottis se grandibus urtant, squarzantes maiam, schiodantes arma pesocchis cum mazzis, stocchis, picchis, partesaque nonis. Marsque roversatos ibi gaudet cernere mortos, subque cavallorum pedibus stentare misellos.

At rex cunctarum stellarum Iuppiter, alto in solio residens, sextum delegit Olympum. Urbs ibi campagnae in medio spatiosa repossat, martello Steropis, Brontisque incudine, nec non

225 arte pyragmonica miris fabricata murais.
Non est calzinis, non est fundata quadrellis,
ceu Zenoa et Napoli, Florentia, Roma, Milanus,
sed tantum variis finisque gitata metallis
stampatur, veluti campanas Brixia stampat.

230 Merlos de duro gestat muraia diaspro, possidet ignitum merlorum quisque rubinum. Centum porfideae toccant ibi sydera turres, fundamenta iacent duro de marmore bronzi, cristallumque nitent frisorum cingula schiettum.

Culmina sunt aurum purum, quibus alta volazzant continuo vexilla, aquilis recamata grifagnis.

Rupibus argenti videas hic stare colonnas, sustentare arcus ad sydera summa levatos.

Hic thermae ingentes, hic magna palatia surgunt, hic ve colossaei gyramina larga tinazzi,

245

250

255

260

265

270

hic circi et campi, fora multa, theatraque multa, naumachiae, colles, aquaeducti, rostra, colossi, archi, pyramides, templorum millia crustis marmoreis fabricata, domusque, casaeque deorum, quas super aspicias ter centum mille caminos, semper fumantes nunc myrrha et thure brusato, nunc rosto et lesso atque alio nidore culinae. Hic sua fundarunt omnes palatia divi, in medio quorum sua Iuppiter atria struxit. Dedalus, artificum columen, primusque murator, atque marangonus primus, primusque magister architectus, ibi perfectas condidit artes. Centum balcones alti, centumque fenestrae, pars hac, pars illac, pars hoc, pars illoc apertae, omnia lontano venientia semper adocchiant. Porticus in gyrum, sex centum fulta pilastris bronzineis, late circumserat omne palazzum. Mille dei, totidemque deae, nymphaeque galantae, semper ibi praticant, spatiantes ordine tondo. Porta superba patet, quae numquam chiusa videtur, vestibulumque suas largum tenet ante vedutas; ponitur in quadro super octo pilastra levatum. Porphideus blanchis in postibus eminet arcus, circulo et in medio tria formidanda locantur fulmina, quae magno sunt propria tela Tonanti. Continuo andatu divorum tota cavantur limina, sint quamvis alabastro condita duro. Suntque cadenazzi portarum, suntque seraiae, et chiodi, et cancri, de argento supra dorato. Atria praeteriens, intras perystilia, centum qualibet in banda claustrorum longa cavezzos,

ac diamantineis circum munita pilastris. Quaeque columna suam mira tenet arte misuram, quas proprio duras Vulcanus sanguine fecit. Becchus erat, becchi sic sanguine reddidit ille 275

mollia, quae nimium diamantis saxa rigescunt.

Basilicae locus est amplissimus, undique cinctus sedibus ex auro, quo tractant numina causas, fata hominum, sortes, breve tempus, mille travaios.

- Ad caput alta Iovis stat scragna levatior altris, quam deus argenti, deus auri, omnisque ricchezzae fossor et inventor, fabricavit, et omnia riccha, et pretiosa magis sic sic buttavit abunde, ut spazzaduras buttat Vegnesa quotannis.
- Pensa igitur, quam bella illic cadrega sedetur.

  Diique deaeque omnes hic prendere iura frequentant,
  Iuppiter his fatum trutinat, sortemque misurat,
  Fortunamque super mattum facit ire cavallum.

  Nulla datur deitas aliis, ac nulla potestas,
- ni Iovis annutu signentur brevia, bollae,
  certa quibus pendet ratio de rebus agendis.
  Iuppiter est etenim cunctorum papa deorum,
  cui basare pedes inchinant imperatores,
  dum centum rubeae circumstant agmine testae.
- Quottidie divûm grege cortezatur, at ille suscipit exultans omnes; bona chiera brigatis omnibus, aut poveris aut ricchis, semper ab illo est. Laeditur interdum, cur non? deus alter ab altro: Vulcanus de Marte dolet, Veneremque ribaldam
- guardat; vultu Ganimedem Iuno traverso guardat; et ipsa Ceres raptam Plutone fiolam lamentatur; agitque reum dea quaeque Priapum, qui scherzat propriis cum nymphis absque mudanda. Iuppiter ergo omnes utraque ascoltat orecchia,
- campanasque audit iudex utrasque sonantes, inter quas tandem discrimine iudicat aequo. Si tamen ipse deis fuerit quandoque noiatus, fulmina ferre iubet, reboare tonitrua mandat, terrificatque homines, coelum cascare putantes.
- Sed quando apparet Ganimedes, oraque basat, blandidulisque illum codegonem scannat ocellis, cui quoque dulciguli recat aurea pocula musti,

protinus ira cadit, fugiunt e pectore sdegni, nubibus exonerat coelum, novus emicat et sol, soleque sub claro surgit flos imbre cadutus. 315 Sic quandoque homines magni, grandesque maëstri, et qui dicuntur signores esse bachettae, plus aliquando potest apud illos forma regazzi, quam sapientiloqui sententia docta Catonis. Insurgunt scalae regales culmen ad altum, 320 pars de corralo, pars marmore, parsque dyaspro. Quaelibet ipsarum scandit nonanta scalinos, per quas semper eunt, redeuntque, deique, deaeque. Passant per cameras doras, dorosque salottos, quorum solari, nullo lignamine facti, 325 tantum ex argento tavolas, auroque travellos ostentant, multaque nitent ibi luce saphyri. Hic illic famuli divûm, famulaeque dearum diversis lectos bene cultos floribus ornant,

lenzolesque albos tendunt, riccasque copertas, quas mira nymphae recamarunt arte galantas. Namque Minerva, Iovis cerebro nassuta, scolaras hic habet ad studium spolae curamque conocchiae. Ultima Saturni fieri parlatio restat,

ultima namque illi regio lontana tocavit.

Hic habet uxorem, quae tres insemma fiolos
parturiit tales, quales peperisse dolebat,
namque patri proprio membrum genitale secarunt,
bacchettamque sui regni per forza tulerunt.

Hic magrus est nimium vecchius, bolsusque crevatus, sbavavazzatque sibi naso scolante bocazzam.
 O quis amorbator maior, maiorque carogna?
 Non unum retinet dentem massilla galosi, atque omnes flatu putrido, quum parlat, amorbat.

Malpettenata grisis sordescit barba pedocchis, lendinibusque riget semper caviata molestis. It gobbus terrae, numerat bastone pedanas, de passu in passu bolsat, spudatque macagnos. Fert sgarbellatos oculos, nec sbercia mancat.

Pellizzonus eum usque ad calcanea coprit,
sed tamen ille facit tremolantos tempore quoquo.
Eius bassa domus plorat pro humore nocivo,
plorant muraiae, plorant solaria, plorant
omnia Saturni quo non Saturnior alter.

Occupat et guastat rumatica muffa vivandas, namque ibi splendiferas non mandat Apollo fasellas. Praticat hic semper nigris nox bruna tenebris, qua barbagiani, qua guffi, pippaquestrelli strident noctivagi, qua locchi, quaque civettae

semper gnao cantant, semper gnao nocte frequentant.

Tristitia hic habitat, macies, genus omne malorum:
angonaia, malum costae, quartanaque febris,
mazzuccus, lancum, carbones, morbida pestis,
flegma, tumor ventris, vermes, colicique dolores,

giandussa, bognones, franzosus, fersae, cagasanguis, rogna, varolae, defectus cerebri, rabiesque frentica, chiodus, stizza canina, dolor dentorum, scroffa, puvidae, phistula, galtones, tumefactaque lergna cadentis

370 testiculi, brofolae, tegnosaque codega, lepra, schelentia, gulae sicitas, et pectoris asma, nec non tenconus, nec non morena, podagra, muganzae, febres tysichae, tardaeque pedanae: infirmitates non totas dicere possum.

375 Ista fameia senem Saturnum semper honorat, sed male fida quidem, nam bursa vodatur ab ipsa. Hanc medici preciant, sed in altro corpore ficcam. Ergo Saturnus supremo praesidet orbi, de qua cascatus possit sibi rompere collum.

280 En vobis coeli septem descripsimus orbes, quos male scripserunt veteres, peiusque moderni, seu sit Aristotel, seu Ginus, sive Macorbi. Restat ut octavam veniamus dicere zonam. Sed quid ego (lassus) video? num cernitis? ecce...— Talia dum parlat Cingar, cito Gabia clamat:

— Fustae, sunt fustae; — quo dicto curritur armis.

Astrologus Cingar subito se attrigat, oportet astrologare aliter, quam nocte spiare Bootem.

Tuque tuas, Mafelina, satis, mea Lodola, stellas cantasti, astronomis ignotas tempore longo.

Nunc melius poterunt grossam ingannare brigatam.

## LIBER SEXTUS DECIMUS

Togna caput mundi, Cipadae lampada, quam nunc

5

10

15

20

25

quanta sit, atque fuit quondam, vel eritque futura, ipsa ruina docet, quam fecit circa lasagnas, dum cantare parat, stupidasque sonare bataias, ecce venit, venit ecce furens: guardate, botazzi, hinc sgombrate viam, zainae, plenique barilli. Vestra ruina venit, bibet omnia more todeschi, deinde fracassabit totos sdegnosa fiascos. Nescio quid referet, vos ergo audite, brigata. Plura secuturus de primis, deque secundis causis, ecce procul tres fustas currere Cingar viderat, et sociis digito monstraverat ante. Non ita praecipitat coelo falconus ab alto, cum venit apiombum, cui bracca levaverit ocam, qualiter ecce ruit galeottis fusta gaiardis, qui stant ad remos, nulla religante cathena. Intus piratae, corsari, gensque ladrona, qui seu non credunt in Christo, sive negarunt: Vela — cridant, — heus, vela cito bassate, presones vos estis nostri, navem smontate, sonata est. -Vix ea finierant, altra huc bastarda galaea, altraque post illam veniunt infretta bravantes. Hic vir magnus adest, gentis capitanus, et urget remigeros fantes tanquam praesentia Turni. Non fuit in mundo quidquam crudelius unquam, quem ladrum ladrae gentes dixere Lyronum.

Ferreus aspectu, cui barba cruore recenti

40

55

semper olet carnesque hominum ceu bestia mangiat.

Tres igitur fustae veniunt demergere navem,
et freta vorticibus retro spumantibus implent.
Baldus ad arma volat, sfodratum corripit ensem,
imbrazzatque rotam scuti, bassatque viseram.
Ipse Leonardus se Baldo firmat apressum,
stansque parecchiatus stoccum tenet atque rodellam.
Viderat interea dispostos nauta barones,

nil timet, imo rotat timonem contra galeas, seque parat guerrae, qua non prigolosior altra. Chiozzotti et Schiavi, gens telis apta marinis, arma piant, animantque alios animositer omnes, implent sulphureo strepitosos pulvere schioppos, martinulosque rotant, curvas flectendo balestras. Pars ratis ascendit gabiam, pars restat abassum, quadruplicant forzam, Baldo praesente gaiardo. Totaque mercantum spes Baldum cascat in unum.

Iam venit una prior remis impulsa galaea;
circum circa fremens gyrat, tunc nauta timonem
praticus advolgit, veluti si advolgat habenam.
Vidi Franciscum de Feltro saepe Mariam,
cuius in exiguo regnat dos maxima busto,
villanum Spagnae leviter manigiare poledrum.

Docta manus seu frena tiret, seu lenta remittat: ille statim redenae paret, dominique volero.
Pirlat, et a testa descernit nemo culattas, tam subito voltatur equus, tam praestus arancat.

Non minus ingentem barcam cito nauta maneggiat, semper habens zuffum prorae qua fusta menazzat. En cito scioppetti scaricantur ab igne tresenti, milleque laxantur vertones extra nosellas, nemo sagittarum posset numerare bachettas.

Iamque comenzarant ad nubes surgere voces, innumeri quoniam primo piagantur asaltu. Saxa volant, grossique trabes, pegolaeque brusatae: artificiosus focus arma virumque squadernat.

Tunc animosus aper, Baldus despiccat ab alta prora terribilem saltum, supraque galeam 65 hostibus in mediis balzat, ferrumque cruentat. Cingar eum sequitur, magno targone copertus, atque samitarram toto conamine vibrat. Inde Leonardus de schena tollitur alte, ac super unius corsari tergora balzat, 70 quem, feriendo alium stocco, trabuccat in undas. Baldus in introitu primo, velut impiger haeros, nocchiero fustae sese provistus acostat, pungentemque rotans stoccatam more trivellae, ex una banda trippas sbudellat in altram. 75 Corsari, magnis tunc urlis astra tocantes, intornum Baldo largam fecere coronam, at solitas barro furias in pectora chiamat, se totum lassat quo maior calca videtur, ac ibi principiat disquistellare piastras. 80 Hi subito largam pavidi fecere piazzam. Cui terit ille elmum, cui scudum, cuique celadam, cui spezzat cufiam, spallazzum rompit, et urtat, atque tridat carnes; nilque elmi, nilque corazzae stant saldae ad Baldi colpos orlanditer actos. 85 Testas et bustos pariter dat piscibus escam; et quod flamma facit, Borea sofiante, canellis, id facit et Baldus stricto praedonibus ense. Non scampare potest qui pugnat in aequore: sive inveniet mortem per spadas, sive per undas. 90 Tantus afogatum Baldum furor incitat, ut non sancto Francisco potuisset habere riguardum. Non illum Cingar pigritat seguitare, nec illum forza Leonardi: dant sorbas ambo cotoras. Hi tres compagni, quid sit colpire, maëstrant, 95 qui sint mandritti, quae puntae, qui ve roversi. Totum sanguificant pontum, terrentque diablos. At Lyronus adest bastardam supra galaeam, fertque alebardam, testasque superminet omnes.

300 BALDI

Non vir, sed paret grossi statura pilastri. 100 Hic iubet ad spallas navis gyrare galeam, dum se contra duas alias deffensitat illa. Praestus obeditur, navem postremus asaltat; hic ve menans vastis alebardam forzibus, uno truncavit fendente gravem de retro timonem. 105 Tunc se spazzatum iam cogitat esse paronus, namque suo mancat frenum, redinaeque cavallo. Ille manus taccat, navem crudelis et ipsam iam montare parat, nec opinio fallit homazzum, nam, licet obiiciant chiozotti saxa, travellos, IIO sulphureas faculas, pegolas, rasamque fogatam, ille valorosus, sociis seguitantibus altam se rapit in poppam, mediosque ruinat in hostes, quos cimigare facit sine brazzis ac sine gambis. Non curat schioppos, non arcus, atque balestras, 115 patronoque ratis colpo caput abscidit uno. Fac, lector, contum, si quis intrando botegam, plenam pignattis, boccalibus, atque scudellis, incipit a circum grossam manegiare bachettam. O quantas facit ille scaias, facit ille menuzzos! 120 Sic Lyronus agit, scapolantibus undique Schiavis. Quos taiat, strazzat, squarzat, sbudellat, amazzat. Boccalus, qui forte uno cantone latebat, valdeque formidans strictum de retro tenebat, nec scit nec maium curavit scire bataiam. 125 stabat ibi quacchius, spectans quid sortis acadat: vel vincat navis, vel vincat fusta, quid inde? Arte bufonandi victorem vincere sperat. At quando vidit grandem montare gigantem, longeque testarum coelo mandare borellas, 130 extemplo moruit; quid agat, fantasticat amens. Forte videt solitum schifettum stare paratum, ire, redire cito, nautis portare vivandas. Providus hunc pelago buttat, iuttante Giberto, amboque discostant sese, portante batello. 135

Non erat hoc tanto de casu Baldus acortus, scilicet ut navis Lyrono praesa fuisset, sed magis arditus provas facit ense cruentas, atque scadenatus tanquam leo rugit et omnes vel penitus mortos lassat vel valde feritos. 140 Eius ab aspectu furibundo quisque paventat, ac in abandonum potius buttantur in undas, ut faciunt pisces, qui saltant extra padellam. Hic illic taiat, hac illac pungit et urtat, totus mortorum sbroiatus sanguine boffat. 145 Possanzam sed non basto contare Lyroni: in qua parte suas dat brognas, stygmata parent. Sanguinolenta cadens carnes alabarda staiezat, unde omnes fugiunt, ac post atque ante relinquunt pulmones, milzas, ventres, redicella, figatos. 150 Nil nisi sentitur clamor, fremitusque morentum, horrendique cridi stridoribus aethera fendunt. Altri clamabant Christum, sanctumque Nicolam, altri cornutum Macomettum, altrique diablum. Non fuit auditus, postquam nascuntur orecchiae, 155 tam grandis rumor, strepitus, guerraeque fracassus. Parte alia Baldus, rabiosi fluminis instar, quod, praeceps veniens alta de rupe, marinas findit aquas, aperitque maris vortigine schenam, sic per Evangelii Baldus se ventilat hostes, donec amazavit cum Cingare, cumque Lonardo, cotantos penitus coquantos fusta tenebat. Plus quam barberii bacillus netta remansit. Et iam Lyronus barzam acquistaverat omnem; o quantum gaudet talem fecisse guadagnum! 165 Dumque repentinus consurgit flatus ab austro, totos in navim piratas scandere mandat. Et grossum ponens alium de retro timonem, sgombrat iter liquidum, vento spirante secundo, succeduntque duae cantanti voce galeae, 170

quas tres esse putant Lyronus et altra brigata,

nam per alegrezzam mens nostra fit orba soventer. Ergo volant, hiniantque preso unusquisque botino. Nulla sed in Baldo gaudendi causa relicta est. - Heu quid - ait Cingar, - sic sic incaute gabamur? 175 Saepe guadagnandi nos ingordigia fallit. Balde, vides? en navis abit, quo presa menatur? — Baldus, id aspiciens, se signat fronte rapata, statque tacens, nescitque loqui, parlatque nientum. Semet at incepit Leonardus battere pugnis: 180 — Ah mala sors — inquit, — nimis es contraria nobis! Surripiuntur equi, tamque acres, tamque galanti, quam nunquam maium terrae pars ulla creavit. Quos nisi vel per aquas retrovabo, vel per abissum, iuro deos omnes, mihi met volo tradere mortem, 185 hanc ve coracinam nunquam spoiabo da dossum, donec ego inveniam ladrosque, ducamque ladrorum, quem vel amazzabo, vel ego amazzabor ab illo. -Incagnatus erat Baldus, coleraque brasabat, nam seguitare ladros sese non posse videbat, 190 non est qui menet remos, vacuamque galeam. Cingar ait: — Gaude, spero scattare cavallos. — Dixit at haec Cingar, pro confortare Lonardum, attamen interius dubiat, mentemque burattat: quove modo aut guisa valeant uscire galaeam. 195 Damangiare nihil retrovant, mancumque dabever, littora nulla vident, non circum circa terenum, omnia sunt oculis pelagus, sunt omnia coelum, estque marisellus faciens smaltire budellas, unde fament, vellentque famem scazzare, nec ordo est. 200 Cingaris at cura, Baldus premit atque Lonardus cordoium ingentem, ponuntque dabanda temenzam, sperantes: et quod destreros ille raquistet, et quod in hac fusta quidquam mangiabile trovet. Non ea barrones decepit opinio, namque, 205

dum Cingar totam buttat sotosora galaeam, multa retrovavit de sub fundamine puppis, quae consolarunt animos prius, inde budellas.

Dumque recordari sociis vult Baldus amicos

Giubertum iuvenem, charumque insemma bufonum;

Giubertus iuvenis, charusque insemma bufonus
ecce procul veniunt, remis fugiente batello,
et cridant tuttavia: — O o aspettate fradelli. —

Aspettant laeti, nam quo partire volebant
si nullus remex et remi in frotta superchiant?

Hos igitur, picola cum barca insemma levatos,
Baldi forza tirat sursum, dentrumque reponit.
Giubertus narrat, qua fugerit arte Bocali;
dumque alternatim passata pericla recordant,

220 Cingar formigat per fustae mille latebras, et tandem reperit damisellum fronte galantum, qui iacet, a testa calcagnos usque ligatus, et lachrymans orat longo de carcere trari. Confestim accurrit Cingar miseratus: in illum

aspicit, atque hominem quondam vidisse recordat.

Ast in quo bosco, seu Fundi sive Bacani,
nescit, et in dubia sibi grattat mente tosottos.

— Dic — ait, — ecquis tu? quae patria, quaeve cathenae? —
Respondet: — Fuimus tres nunc insemma sodales:

Palchettus, Moschinus ego, magnusque Fracassus, qui cum sex, carichis moresca gente, caracchis Italiam versus zephyris vela alta dabamus.

Tanta sed alzavit montes tempesta marinos, quod pars armatae rupta est, pars gita traversum,

235 ac ita tres charos mala sors divisit amicos.

Verum ubi regressa est, Phoebo ridente, bonazza, ista ladronorum classis fuit obvia, meque, non sine strage sua, capitanum gentis in ista nave cadenarunt, sperantes praemia taiae.

240 Caetera gens una cum nave perita negatur. Quo tendant alii caporales, nescio, verum quam doleo, si nulla datur vindicta baronis, illius egregi barronis, nomine Baldi.—

Cingar id ascoltans, veluti cagiada tenellus, deleguat dentrum, simulat tamen, extraque tascam 245 fidam compagnam limas trahit atque tenaias, unde, scatenatis, sic sic tuttavia loquendo, compedibus ferri, quamprimum liberat illum. Mox vocat huc Baldum, Baldus venit atque Lonardus. Quid velit, ignorant, Moschinum Cingar ad ipsos 250 praesentat, relevansque oculos, sic versus olympum alloquitur, clamans: — O laus, o gloria mundi, o paladinus homo, qui nostra aetate coruscat, en tua nobilitas quales tibi, Balde, sodales conciliat, qualesque viros, quantosque barones! 255 Per mare, per terras, perque hinc, perque inde, requirunt te, cortesiae speculum, te, robur honorum; nilque maris pelagum, nil Scillam, nilve Carybdim, nilque ladronorum fustas timuere timendas: quo te magnanimum, quo te sine fraude realem 260 aut presone cavent, aut pro te morte necentur. Dico tibi, et replico bis, ter, quater, octoque voltas: tres te compagni cercant, cagione trovandi haud in ricchezzis Croesi, haud in Sardanapali delitiis porci, non summa in sede levatum; 265 sed magis hoc faciunt compagni denique veri: ut vel in obscuro cum tecum carcere stentent, vel dent diabolo pro te dissolvere vitas. Per montes, valles, perque aequora, perque travaios, huc, illuc sese ficcant, animasque refudant. Nunquid acquistandi robbam cagione vagantur? nunquid ut obtineant papae regumque favores? Non, non, ast ut te longo de carcere ducant, aut tecum ceppos, turremque per aëra portent. Ecce cadenantur miseri, tristemque famati sustentant vitam, quis tales trovet amigos? Quot reperis, tot tu naso numerare valebis, tempore disgratiae veri noscuntur amici. Quid plus amicitia valet esse beatior ipsa?

- Quid melius mundo, quid plus aggradat olympo?
  Omnibus his cosis incago praeter amicis.
  Quae gemmae possent, quae magni vena tesori charum, secretum, fidum comprare sodalem?
  Est poltronus homo, nec homo, sed bestia basti,
- qui magis apretiat trippas implere busecchis, quam reperire virum, sua cui pensiria dicat. Ecce tuus Moschinus adest, o Balde; quid illum cernis adhuc dubitans? heu tempore tempus obumbrat vultum hominis, memoremque minus distantia reddit.
- Sic referens Cingar, lachrymis sibi pectora bagnat, atque facit nimia tenerezza flere sodales.

  Baldus in amplexum Moschini currit et inquit:

   Tu ne, meus Moschinus, ades? tu ne ille mearum quondam curarum requies, ac dulce levamen? —
- Nec parlare valens plus avantum, strectus abrazat, atque basat iuvenem, cui tunc vix barbula spuntat. Posthabitis demum lachrymis Moschinus ad illos omnia de sociis perdutis ordine contat.

  Baldus ait: Retrovare meos dispono fradellos.
- 300 At quis nos istam deduxerit extra galaeam?

  Non sunt, qui menent remos, qui carbasa tendant. —

  Doctus ad hanc artem Moschinus, qui maris olim

  viderat ad Pietoli zuffum plus mille fiatis,

  passaratque fretum San Zorzi ad Vasa Ceresi,
- respondet: Pocam facio de hoc aequore stimam, qui magnum oceanum Bugni, golfumque Cipadae sulcavi toties per drittum perque traversum.

  Ne dubita, dum prosper adest Levantus ab Euro, ad totam per trenta horas nos ibimus orzam.
- Bon compagne, mihi fer opem distendere velam. —
  Cui Boccalus: Ego? sum praestus, en sia factus. —
  Moschinus rursum: Sta tu istic, Balde, timoni.
- 315 Cingare, tira, tira, day day, tira, Cingare, tira.

320

Issa, Lonarde, issa, i, o, succurre, Giberte.
Iam satis est, orzam scurta, preme, Balde, timonem.
Bon compagne, sede, satis es male praticus, horsu
ad nomen Christi, cordam paulisper amolla.—

Cingar: — Hem, sociis, qualis fortuna secundat.

Tu quoque, Balde, sede, lassa me stare timoni.

Labra mihi sunt aspra siti, quam bramo bocalum!

— En — Boccalus ait, — me vis? — Risere sodales, et sic Boccalum tunc nomen habere Bocalum

novit Moschinus; post coelum guardat et inquit:

— Quam bene velamen gaiardus gonfiat Eurus!

Sancte, precor, nobis esto Nicolaë benignus,
qui nos semper habes curam defendere nautas;
assassina licet sit barcarola canaia,

non tamen attendas haec mancamenta, sed omnem tolle annegandi prigolum, drizzaque caminum. — Cingar ait: — Quid tam sanctum chiamare Nicolam, ut tibi det ventum? potius prega, det tibi panem, namque affamato crepitant mihi ventre budellae,

335 magraque Boccali facies lanterna videtur. —
Cui cito Boccalus: — Tua nec grassedine colat. —
At Cingar de more suo rugat huc, rugat illuc,
biscottosque trovat quodam cantone latentes
semimufolentos, et avorum tempore natos,

barba quibus canuta riget, corrosaque tarmis.

Post haec dulcis aquae mezarolam ducit, et ollam persutti ranzi, secreta in parte catatam.

Haec sunt visa tamen sibi lac, sibi zuccarus et mel, et giurant nunquam similes gustasse bocones.

Omnia consumant, nec zanza fit ulla tralorum.
Qui famet et comedit, si parlat tempora perdit.
Providus interea Cingar, post apta Molorco
fercula, se fustae gabiam rampavit ad altam,
rampatusque supra rodit tuttavia fenocchios.

350 Hinc oculos per aquas largat, lateque vedutam spantegat, et stricto cilio freta larga traversat,

si piet ex aliqua banda, scoprat ve terenum. Sed campos tantum immensos discernit aquarum. Prosper erat ventus rapidae tunc forte galaeae.

- Moschinus tendit nisi non guidare timonem, saepe iubens nunc trare sogas, nunc solvere funes; quam Baldus curam dexter facit atque Lonardus. Cingar cantabat, lingua frifolante, vilottas. Ecce propinquantem fustae procul aspicit unum,
- nescio quem, medias nodantem forte per undas:
  Esse prius lignum pensat, mox esse cavallum.
  Alter ait:—Butta est;— Non sic—ait alter,—hic est bos.—
  Inde vident chiarum, non esse nec ista nec illa,
  ast homo certus erat, vivus, nodansque per undas.
- 365 Sed nodando tamen, solitam non servat usanzam: scilicet ut pariter gambas et brachia menet; brachia non menat, non spingit ab ore liquorem, imo super fluctus apparet tota giuponi forma, nec a bigolo sursum lana ulla bagnatur.
- Tantum crura menat, pedibusque per aequora solis enatat, et dardum dextra scudumque sinistra fert animosus homo; reliqua sed parte sotacquam findit inaequalem, velut ales aquatilis, undam, sive sit ocha Padi varcans nodando canalem,
- sive folenga, giocans fangosa in valle Comacchi.
  Ille venit contra fustam, veniensque menazzat,
  namque ladronorum pensaverat esse galaeam,
  quae sibi non pocum tulerat per alhora botinum.
  Obstupuit Baldus quod vir sub pondere ferri
- 380 tam facilis nodet, nec brachia prorsus adopret.

  Ast ubi Moschinus placidos gyravit ocellos,
  clamat alegrus: Hic est noster Falchettus, et heus o,
  o Falchette, veni, Baldus te, Baldus, et ipse,
  ipse tuus Cingar manet hic, affretta, camina. —
- Proh puta, quando suos compagnos sentit adesse, quos partim mortos, partim praesone seratos crediderat, scudum subito, dardumque relinquit,

quattuor et gambis, pariter brazzisque duobus. enatat, imo volat, medius canis et medius vir. Ouando etiam Cingar Falchettum vidit in undis. 390 quem Baldo excepto super omnes semper amavit, exuit extemplo faldam spoliavitque camisam, et stoppans nasum digitis, ex arbore navis cum capite innantum se ficcat in aequora tuttum. Sex brazzos descendit aquae, mox ecce videtur 395 desuper orecchias scorlare liquore pienas, oreque boffanti salsos respingere potus; dumque ferit palmis et crebris calcibus aequor, scindit aquas, rumpitque levi sub pectore pontum. Denique iunguntur; Falchettum Cingar in undis, 400 ut valet, abrazzat, veniuntque insemma natantes, atque ragionantes, donec, manudante Lonardo, unus post alium trantur de fluctibus ambo. Absque ullo numero faciunt sibi mille carezzas, passatos casus, passata pericula narrant, 405 perque susum guaios toleratos, perque dabassum. Talia dum parlant, chiachiarant, unaque moteggiant, insperata procul discoprunt culmina terrae, horrentes nemorum sylvas, montesque levatos.

Haec erat, aut, dicam correctius, esse parebat, insula, quae pinis, fagis verdeggiat et ornis.
 Hac visa, incipiunt laeti saltare barones.
 Terram — Cingar ait, — terram quin cernitis? ecce. — Huc celer, huc Baldus timonem torcere mandat,
 ad portumque facit versam inculare galaeam.

Anchoreus buttatur aquis rampinus, et omnes saltant armati de fusta supra terenum.

Tangere quisque solum gaudet, damnatque marinam. Ingrediunt boschos, si qua mangianda catantur,

nam biscotellos satis est mangiasse trigiornos, aut unxisse gulam ranzi pinguedine lardi. Ecce duas capras, binis seguitantibus albis capreolis, cernunt prolixis currere gambis,

- saltibus et magnis culum monstrare biancum.
- Se citat ad cursum Falchettus, moreque veltri pulverulentus abit, pedibusque viluppat arenam, unde brevi cursu caprettos strangulat ambos, quos butat in terram mortos; caprasque secutus, unam acquistavit tantum, scampante sorella.
- 430 Cingar ibi laetus matrem, natosque gemellos, accipit, et, factis solito de more cavecchis, scorticat et capram, et caprettos scorticat ambos.

  Non ibi Boccalus fuit ultimus: omnia versat, omnia sollicitat, facit hoc, iubet illoc, et omni
- 435 cazzat in impresa nasum, faciendo bufonem.

  Baldus fraxinea detruncat ab arbore ramum,
  optime quem sbroccat foliis et rendit aguzzum.

  Hunc piat altandem Boccalus, et ipsa caprarum
  frusta, per hunc spetum sic factum, ponit arostum.
- ignivomam petram, lescam, durumque focile; multiplicat colpos, dum saxum chioccat azalo, scintillasque cavans, tandem flammarier escam inspicit, unde ignem pochetino sulphure brancat.
- Iamque altus focus est, Moschinus ligna trabuccat, plurima tum Cingar fert instrumenta coquinae, smenuzzat trippas, bis, terque, quaterque lavatas, inque pignatonem, quem tunc aqua calda netarat, cum sale, cumque oleo ponit, faciendo menestram.
- Boccalus rotolat spetum, iam fumat arostus, supra quem Baldus lardi scolamina buttat.

  Quasdam frondosas Giubertus praeparat umbras, sub quibus est agium coctos mangiare caprettos, namque cicala canit, giugno brusante terenum.
- Denique iam omnes cocto refrescantur arosto.
  Cingaris incoepit primus masinare molinus,
  Boccalus mezam iam capram dente vorarat;
  Baldus nil parlat, qui parlat tempora perdit.
  Dat nunc Giuberto meliores, nunc ve Lonardo

310 BALDI

| 460 | boccones, quos saepe sibi Boccalus agraffat.             |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | Moschinus frangit, nettum lassando, taierum,             |
|     | quem sibi de fundo scatolazzae fecerat ante.             |
|     | Quisque suas implet caprina carne budellas,              |
|     | consyderant nec adhuc Falchettum prorsus abesse,         |
| 465 | tanta fames quandoque citat possanza talentum,           |
|     | quod, quantumque supercharos, smemoramus amicos.         |
|     | Non tamen hanc unquam Baldus servavit usanzam,           |
|     | sed, qui dilectis procurat semper amicis,                |
|     | sic ait: - Heus socii, non hic Falchettus habetur,       |
| 470 | quo nam discessit? nostra est vergogna daverum.          |
|     | Ille capram rapuit manibus, rapuitque caprettos,         |
|     | cui pars debetur maior, meliorque boconus,               |
|     | et nos mangiamus, non illo adstante, codardi.            |
|     | Surge cito, Cingar, Moschini suscipe piccam,             |
| 475 | vade per has macchias, compagnum cerca, camina           |
|     | Surgit amorevolus Cingar, gittatque taërum,              |
|     | corripit et piccam, sylvamque subintrat opacam.          |
|     | — Heus o — cridabat, — heus o Falchette; — sed — Heus, o |
|     | Falchette — respondet ei de rupibus Echo.                |
| 480 | Interea iuvenis Leonardus prestiter escas                |
|     | deserit, et cingens spadam ferrique brocherum,           |
|     | terribilem boscum post gressum Cingaris intrat.          |
|     | Texuerat sibimet tortam de fronde coronam.               |
|     | Nuper enim dixi, raucas cantare cigalas.                 |
| 485 | Cingar abit, magno spacio lontanus ab illo,              |
|     | nescit heu, nescit miserum seguitare Leonardum:          |
|     | nam bene dicendus miser est, cui cruda paratur           |
|     | mors, iuveni schietto, puro, similique rubinis.          |
|     | Et quae causa necis fuit huius? foemina. Mirum,          |
| 490 | si quid monstrum aliud quam foemina rumpere possit       |
|     |                                                          |

mentem tam sanctam, castamque, Deoque placentem.
Oyme Deus, quantis grassa est nunc terra bagassis,
tantarum quae pressa gemit sub fasce luparum.
Dic horsu, dic, Togna, mei possanza botazzi,
dic rofianarum trapolas, soiasque rognosi

mille putanismi, et Veneris cagatoria nostrae. Non desdegneris, quamvis sis foemina, namque teque tuasque pares fas est dabanda relinqui. Parcite, signores, si forza colerica me me straparlare facit, bruttasve sfogare parolas. 500 Ah nimis importat tam bellum perdere florem. Credite non mancum Tognae, quod dire parecchiat, quam si respondens ad messam proferat amen. Non plus merda nocet naso, non morta carogna, quam mulier quae, se falsa beltate galantans, 505 cortigiana iubet, pariterque signora vocari. O sporcum bruttumque nefas, o millibus unquam non unctis, totoque orbis sapone lavandum! Et quid agunt istae porchae, frustaeque lupazzae? Heu iuvenes, audite, precor, sentite poëtam, 510 atque poëtissam Tognam, quae tacta bocali fulmine dovinat verum, drittumque prophetat. Sunt Romae, Napoli, Florenzae, suntque Venecis, Millano, Genoae, sunt Bressae, suntque Bolognae agmina vaccarum tantarum, quod mare totum, 515 flumina, stagna, lacus, borsaeque sugantur ab illis, quas divas dominas, signoras, atque madonnas turba gazana vocat, scribit, chiamatque fenestris, atque madrigalibus, seu merdagallibus, illas cantant humana cum voce, sonoque lautti. 520 Has tamen aspernunt illae sbeffantque losingas, atque pochifaciunt versus mancante guadagno, quo veluti mulae ostinatae infine domantur. Simplicium sed amor iuvenum, visique galanti, sinceri, purique agni, niveaeque columbae, 525 has faciunt nimia smaniare libidine cagnas. Oybo, quis ascoltans non nasum stoppet et aures? Ergo manus adhibent operi, cercantve caminos, huc illuc varios nunc donis nunc ve sonettis; denique fundatas nequeuntes flectere turres, 530 ut sua cunctivorans satietur aperta vorago,

quasdam consultant putrefactas tempore vecchias, quae tabachinandi, quae dant documenta striandi. Hae sunt carnivorae zubianae, suntque beghinae, quae bigamas se se iactant, terzique sorellas 535 ordinis, et sanctas Cittas, dignas ve beatis pizzocaras fusis ornari supra sepulchros. Has ego per gesias hinc inde recurrere cerno, candelasque brusant a tota plebe videndas, atque paternostros talquales ore biassant, 540 saepeque tellurem basant, leccantque matones, saepe manu chioccant stomachum, faciuntque sonare pectus tamburrum don don, per forzaque striccant ex oculis lachrymas, guanzis aposta tacatas. Sparpagnant instar Crucifixi bracchia coelo, 545 barbozzumque menant sdentatum more caprarum, cum grattaculos sgagnant, cardosque biassant. Nunc gesias intrant in aperto, seque videndas omnibus ostentant, nec per loca scura pregantes, ut candelero sua det candela lusorem. 550 Nunc per mille busos, tanas latebrasque remotas, perque tenebrosos cantones, postque pileros, subque sepolturis, hae tygres, haeque mulazzae stant quacchiae, tum cum celebrant altaria missas. Et quid ibi tractant poltronae, quid ve cigalant? 555 quid sgarbelatae, rancae, putridaeque crevellant? Seu chiachiaris cercant niveam ammacchiare putinam, seu garzoncellum dictis corrumpere purum. — Ah mal nate puer — dicunt, — mal nata puella! Nam quid ego de te valeo pensare, quod ullam 560 non tibi procuras, velut est bonusanza, morosam, non tibi de summo tenerum balcone morosum, castroncella, tiras in lectum tempore noctis? Scilicet est hominum de te grandissima cura, si facias illud, quod non fecisse dolebis 565 mille dehinc voltas, et bestia matta parebis.

Haec tua quid giovat tibi fazza galanta? quid ista

frons calcedonii? quid ocelli, corda tirantes, ut tirat in boccam donolinam rospus apertam? quid ve rapraesentant dentes albedine perlas? 570 quid ve coralicios frustra natura labrettos contribuit, niveasque genas insemmaque rossas? Nonne lac et vinum vermeium fazza palesat? Quid te, sic bellum, quid te sic esse galantum cernimus indarnum, frustra, nulloque guadagno, 575 quandoquidem nec vis, nec sofris amare puellas? Bellus es, ut placeas, ut ames, ut ameris, ut uras, urarisque simul, non in fornacibus Aetnae, sed magis in dulci, mellato, nectare pleno, 580 atque zucarato tenerinae pectore nymphae. Vis ne, giovenaster, sine fructu perdere florem? vis ne, malenconicum sine gioia incurrere fangum? Spernis amare, puer? vecchius, sis certus, amabis. Spernis amare, puella? fies mulazza diabli.

Nunquid vis fieri monachus, fraterque, vel alter gentibus ex illis bufalazzis atque dapochis, quos vel sempietas, vel desperatio duxit ad fieri fratres, monachi, goffique romiti? Nunquid lassabis te, menchionella, serare

grossibus in muris, et ad aethera summa levatis, ut velut in paia nespol marcescere possis? Nemo super terram sanctus, stant aethere sancti, nos carnem natura facit, quo carne fruamur, atque voluptates ingordo ventre piemus.

Nil Deus indarnum simul et natura crearunt.
Instituuntur aves, pecudes, piscesque, feraeque,
ut cazzatores, piscatoresque fiantur,
utque gulam variis saturemus ognhora guacettis.
Plantantur boschi, surgunt de marmore rupes,
quo naves, barcas, et tecta locemus et aedes.
Lana datur pegoris, gallinis pluma vel ochis,
quo molles adsint lecti, caldaeque pelizzae.

Sic etiam teneras mundo fecere putinas,

630

quas vos, o teneri, debetis amare, putini.

Talia sic istae sgualdracchae, propter aquistum, per cantonadas, loca per sibi commoda, chiarlant, utque damigellos inveschient, utque puellas, ut sua bocca rosam iuvenum disverginet albam, quorum si nequeunt solidatam flectere mentem, idque trovant ferrum, quod pensavere piombum, ad magicas veniunt artes, chiamantque diablos, mille modos totidemque vias retrovare docentur

mille modos totidemque vias retrovare docentur a Satana et Belial: seu tandem vincere pugnam, sive suis miseros furtim guastare maliis.

Huc illuc scurrunt, secreta indagine cercant grappas piccati, nascentis sputa putini, cervellas gatti, cor talpae, stercora vulpis, terram quae sepelit mortos, duo membra ranocchiae, matricis lectum parientis, quo latet infans,

620 sed plures alias brevitatis causa fusaras praetermittit, habens altros ad texere filos. Hoc unum restat quod tanta est voia nocendi, ut lac gallinae inveniant, fungique semenzam, campanaeque sonum capiunt, ragiamen aselli,

625 calcagnum tenchae, zenzalae in pectore costas, urinas ochae, gruis aurem, melque tavani.

Sed iam, Togna, casam redeas, tornesque camino te modo lassato, de vacchis satque, superque.

Me dudum a studio chiamat fantesca: — Patrone, iam depone cito pennam, calamaria, cartam, coena parecchiatur, frigescit calda polenta,

compagni totam iam mangiavere salattam. — Iste liber vobis finit, mihi coena comenzat.

## LIBER DECIMUS SEPTIMUS

Ibat honestatis radius per coeca ferarum lustra Leonardus, quo mors violenta vehebat: ipse, ubi boscaias sylvarum intraverat altas, perdidit infelix drittae signalia stradae, saepe vocat socios, et clamans duplicat « o o », 5 quas voces spargit fortuna ribalda per auras. Iam super innumeris depictum floribus agrum improvisus adest, ubi dulcis ventulus eflat. Hic medio in campo saxi fontanula vivi perstrepit, undiculisque suis nova gramina bagnat. IO Circumstant fontem lauri, myrtique virentes, limones, garbique simul, dulcesque naranci. Cantant per frondes oselini mille vagantes, invitantque omnes peregrinos sistere passum, seu currentis aquae vitreos haurire liquores, 15 seu genium somni freschis gioire sub antris. Semper ibi arrident tremulae venientibus umbrae, quas nunquam splendore suo trapassat Apollo. Huc igitur, sembiante loci tiratus amoeni, forte Leonardus declinat, apudque riveram 20 se cristallinam vernantes buttat in herbas, seque dat in praedam, disteso corpore, somno. Ecce sed interea venit huc formosa puella, formosumque videt solum dormire puellum. Se duplici sfogare siti cupit illa repente: 25 venerat ut biberet, sed eam sitis altera coepit. Haec erat et meretrix, et centum plena magagnis, doctaque carminibus magicis iurare diablos, quam rofianorum Pandragam turba vocabat.

Non bene bellezzam comprenderat illa baronis,

30

316 BALDI

non bene leggiadram faciem, bustumque tilatum, non bene puniceos imitantia labra coralos; praesta dedit sporco squarzandum pectus amori. Sed quid agat, nescit: timor hinc, amor increpat illinc.

Ne rompat somnum timor admonet; unde gelatur.

Ne perdat gioias, amor incitat; unde brasatur.

Saepe sibi parlat: — Sum grandis pazza daverum.

Tempus non tornat, sordis quod transvolat horis. —

Mox animum capiens, se proximat ore, nec audet

hunc toccare tamen, sed tanquam pegola brusat.

Deficit in solo visu, dare basia vellet;
dumque propinqua movet, propter basare bochinum,
se rursum retrahit metuens distollere somno.

Attrectare manu frontem magis ausa comenzat,

ille nihil sentit, somnum strachedo profundat.
Interdum violas decerpit vacca propinquas,
inque sinum ficcat, nihil oppugnante camisa.
His ausis tandem facta est animosa, nec ultra
perdere vult horas, sic sic scampare fretosas.

50 Ad latus angelici pueri, finique gioielli, se butat, inde rosam vult infangare lavacchio, laedammoque suo purum corrumpere fontem. Protinus insuetos Leonardus senserat actus, discutit a somno sibi mens castissima sensus.

Non aliter sese de floribus ille rebalzat, quam quum tollit humo cifilantia pectora serpens, qui, dum flammato godit sub sole, iacetque herboso in strato, fit pressus calce romeri. Barro super sese mirans adstare puellam,

out fugit ante lupum agnus, lepus ante livrerum, sic puer ante magam, sic angelus ante diablam. Infuriata, magis Pandraga stigatur ab aestro luxuriae, veluti stimulatur vacca tavano.

Ah, demens iuvenis — parlabat, — me ne refudas?
 Me ne, puer tenerine, fugis? sta, siste caminum, respice quas habeo carnes, his utere liber,

dum prohibet nemo, dum sors dat pulchra favorem. Non Leonardus eam scoltat, procul imo recedit, cui minus una placet mulier, quam trenta diavoi, ac genus humanum miserum putat esse per istud, 70 quod pro sorte mala muliebri ventre caghetur. Ergo viam scampat, veluti scamparet ab igne. per quem mille brusant troiae, semperque brusabunt. Dumque fugit, secum loquitur: - Brevis illa voluptas subripit aeternum coeli decus; o pater, o rex, 75 quem trepidant victi manes, cui coelica paret militia, unum oro: da invictum pectus et arma, daque triumphatis me me hostibus altius ire. -Candida virginitas quam pulchro in corpore praestat! At Pandraga vocat retro: - Me aspetta puellam, 80 o puer, o formose puer, me aspetta puellam; non ego sum tigris, non sum leonissa, nec ursa, non draco; mi pulcher Narcisse, quid ah fugis? ecce, te seguito, atque pedes rupi seguitando tenellos, et patis indignans tenerinae damna puellae? 85 Dispietate nimis, saltem me cernere voias, et me, quam fugis, aspicito, si sim fugienda, sive sit apta tibi mea frons inferre pauram. Deh moderare fugam, deh tantum respice quae frons, quae mihi sit facies, aetas iuvenilis et ardor. -90 Cor Leonardus habet diamante probatius omni; quo magis illa vocat, surdis magis audit orecchis. Hinc tumuit sfondrata Venus, bardassa Cupido. Ambo simul removent Pandraghae a pectore flammam, crudum ubi flant odium, serpas lacerante Megaera. 95 Praesta diabolicum traxit Pandraga quadernum, quem relegens ursos constringit adire feroces, atque comandat eis iuvenem squarzare tapinum. Non fugit ille ultra, sed firmat littore plantas, imbrazzat scudum, stricto se praeparat ense; 100 atque facit testam, disposto pectore, bestis. Ursa prior, rabiosa magis, levat aethere saltum,

105

rugit, et hirsuto pillamine dorsa rabuffat. Esse comenzatam cernens Pandraga bataiam, sdegnabunda illos postergat, et inde recedit.

Cingar at interea Falchettum cercat, et illum saepe vocat: cifolat, blastemat, giurat, avampat. Baldus item, reputans quod eorum nemo retornat, ingreditur nemus, ingenti targone copertus,

cum quo Giubertus remanet, buffonque Bocalus, qui tres, a sommo victi, ronfare comenzant.

Septem igitur socii, quo tempore stare dunatos mysterum fuerat, nec ab uno abscedere groppo,

Phoebus contradas sensim callabat in altras, antipodisque suo giornum lusore ferebat.

Luna palesabat nobis ex aequore cornos, atque impraestatos a fratre gerebat ochialos.

Falchettus sentit vacuos in ventre budellos, quippe ingoiaret totum cum pelle vedellum. Se modo compagni caprina carne replerant; non habet ipse voiam, stomacho rodente, canendi: poenituit cantare lupus cum ventre famato.

Ergo trahens gambas, mastini more cagnazzi, quando caristiae castigat sferza vilanos, aspicit a longe modicam de nocte lucernam, huc mandat pedibus ventrem portare famatum, qui iacom iacom faciunt, mancante fiato.

130 Illius en tandem retrovatur causa lusoris, namque casuzza fuit crudis fabricata quadrellis; hanc sine chioccatu portae, sine dire coëllum, intrat, et intrando spadam tenet atque rodellam. Invenit hic hominem scherzantem circa bagassam,

quae brutti vecchi temnit sdegnosa carezzas.

Bruttus erat vecchius, quo non manigoldior alter, tergore delphini, facieque colore safrani.

Densque suis nullus massellibus extat apiccus,

nasazzusque colat tanquam lambiccus aquarum.

Interdum tamen illa senem cativella zelosum sustinet, et basos tolerat poltrona bavosos, mellitisque piat cornutum vacca parolis, illeque per nasum, bufalazzi more, tiratur.

Haec est illa quidem Pandraga malissima, qua non

145 altera vaccarum melius tibi cornua plantat.

Quando igitur contra Falchettum movit ochiadam,
protinus amplexu patefacto suscipit illum,
ut solet optatum uxor carezzare maritum.
Pro gentilezza tanta stetit ille balordus,

nescit menchionus quas uset porca taiolas.

— Da — inquit, — damisella, precor, mangiare famato.

Sunt modo tres giorni, quod trippam gesto vodatam.

Te rogo, per si qua est bellis compassio damis,

da mihi tochellum panis, tibi schiavus habebor. —

Cui vecchius respondet: — Habes duo mille rasones; arreca, Pandraga, cibos, succurre tapino. — Illa, sochinello vestita galantiter albo, se movet, et gestu, risu, garboque putanae, expediens epulas, huc se travaiat et illuc.

Nec bene finierat mensas onerare vivandis, in pede stans drittus, panem Falchettus agraffat, quem veluti pilulam, nil dente tocante, trabuccat. Post illum binos alios, tres inde, nec unquam tregua fuit, donec septem periere bufetti.

Non tamen hunc anchum stimulabat voia bibendi; sed facit assaltum, celeri cum dente, cadino, quo, velut argentum spezzatum, millia vallis Iosaphat ossa trovat, non aspernanda famato: colla gallinarum, gambas, gelidosque magones.

Omnia Falchettus, servando silentia, mangiat.

Denique, non pochis saturato ventre boconis, accipit ambabus manibus, sine forbere musum, bottazzum ingentem, quamvis sibi zaina paretur.

Ac miser, absorbens opiati pocula vini,

320 BALDI

protinus ad terram somno devolvitur alto, 175 distesusque iacet, tanquam si mortuus esset. Perque caput diversa volant pensiria noctis. Tangarus ille senex, Beltrazzus nomine, ridet, ridendoque aperit sdentatas ore ganassas, 180 namque facit festam, vecchius malus iste Susannae, sic trapolare suae peregrinos arte putanae. Ipse quidem plus mattus erat quam trenta cavalli, filius invidiae, galloque gelosior omni, tam incarognatus, tam presus amore bagassae, quod solo parebat eam trangluttere sguardo. 185 Si quandoque super guanzas frontemque puellae musca reposabat, nec scazzabatur ab illa, ibat adulterium metuens cito pellere muscam; dumque fugabat eam, dicebat: - Guarda diavol, mascula num musca est? an foemina? porca ribalda, 190 tu mihi cornarum, dubito, cimeria ponis. — Talia parlando, currebat protinus, atque moschettam brancare manu pulicemque studebat, cercabatque inter gambas signalia maschi. Ipsemet ergo ligat Falchetti membra cadenis, 195 nec vult officium per damam tale fiatur, ne dormentato stupretur adultera moecho. Illa, diu sciocchi mattezzis usa mariti. ridet, et hoc risu dat pazzo intendere vecchio in puteo lunam, stellamque negare Dianam. 200 Beltrazzus ghignat pariter ghignante puella. Quisquis troppus amat, cum ridet amasia, ridet, nec non, cum plorat, plorat menchioniter idem. Tollitur ergo lapis, sub quo latet atra caverna, in quam Falchettum longo cum fune calarunt: 205 inde, superposito saxo, bocca illa seratur carceris; et nunquam quisquis chiavatur in illo hinc se posse putat dissolvi, et cernere giornum. Haec ea dum tali rerum vertigine passant, scilicet ut vivus soteretur Falco, Lonardus 210

mortuus a nullis sit humatus, fraude puellae, hunc repetamus, ovemque ursis buttemus edendam.

Ursa, diabolicae rabiis uscita Megaerae, valde travaiabat, maschio adiutante, Lonardum.

- Ille, pudicitiae fidus defensor et acer,
  mille daret vitas, si mille teneret, ob illam.
  Cum leva obiectat scutum, dextraque frequentes
  stoccatas vibrat, nunc bassus, nunc ve levatus,
  nunc retro, nunc ante pedes agitando legeros.
- Ursa ferox, et dira magis, se cazzat inantum:
  quae male formatos ursattos liquerat antro.
  Cui punctam in ventrem torquet Leonardus, at illa
  destra sinistrorsum balzat scansando repente,
  inde super gambas derdanas ritta levatur,
- 225 ongiatasque manus aperit, panditque bocazzam.
  Barro sed in medium mostazzi, dando roversum,
  colsit eam tandem, fecitque tomare stravoltam,
  dentatamque simul spiccavit ab ore ganassam.
  Ursus adiratur, sociam videt esse feritam,
- 230 sanguine quae largo flores malnettat et herbas; unde Leonardo stizza maiore sotintrat, cumque manu dextra zampatam vibrat apertam, quae, quantam gremiit faldam, de corpore squarzat, nudatumque forat duris ongionibus inguen.
- Vulnere non tamen hoc persona gaiarda paventat.
  Ursam, quae suberat rursus, fendente salutat,
  sed levior gatto saltum facit illa dabandam,
  ipseque, dum colpus vadit fallitus, arenam
  percutit, ad manicum ficcans sabionibus ensem.
- 240 Hinc piat ursus atrox tempus, rapit unguibus ansas elmetti, tum valde tirat, iuvenemque fogabit, ni celer huic casu provisio debita fiat.

  Ergo valorosus, dum forte tiratur ab illo, pungit abassato ferro, panzamque trapassat,
- et tamen absque elmo, nuda cervice, remansit.

  Proh dii! quando suum videt ursa morire maritum,

vivere dispresiat; nunc dextra, nunc ve sinistra, nunc vicina fremens, nunc se lontana retirans, tam celeri balzat studio quod apena videtur.

250 Est verum, quod nulla suis in dentibus est spes, stringere qui nequeunt, una mancante ganassa; sola stat in duris sibi confidentia branchis; cum branchis agit illa operam, furit illa per ongias. At tribus e bandis iam versat barro cruorem.

255 nec mundi contornus habet cor firmius illo. Se videt extinctum, nihil est tamen ille minutus excellenti animo, nec mens sibi conscia recti formidare potest niveam deponere vitam. Semper adocchiabat nudam fera bestia testam,

260 huc acuit griffas, huc zampas drizzat aguzzas, hanc tamen et scuto defendit et ense guererus. Denique non patitur tam longius ire bataiam. Proiicit a brazzo targam, manibusque duabus incipit, et colpos illi sine fine ramazzat.

Se movet ursa levis, nunc huc nunc emicat illuc, mandrittosque omnes paladini reddit inanes, quem dum destituit sanguis, sed maxima crescit et magis atque magis virtus animosa guerero, spada, gaiardiam non sueta capescere tantam,

270 heu peccat, medioque operae fit iniqua patrono.

Frangitur ad manicum, lamma cascante tereno,
infelixque puer dextram sibi sentit inermem.

Ambo statim currunt contra, se amplexibus ambo
fortibus abbrazzant: premit hic, premit illa fiancos,

ut non dura magis stringantur ferra tenais.

Tandem affogantur pariter, pariterque cadentes, sic sic complexi, fato periere medemo.

Non tamen ad vitam seguitata medesima sors est, ille volat coelo, iacet ista cadaver inane.

Aspicis, alme Deus, pro te quamque impia, quamque fert indigna puer tuus iste, simillimus agno, iste tuus puer innocuus, puer iste fidelis,

aspicis ut pro te tam dira morte necetur?

Nonne hic expulsor Veneris, columenque pudoris,
quo datur ad vitae, via, lux, aditusque, coronam?

Siccine mortales tanto nos munere fraudas?

Felices o vitae hominum, felicia secla,
lapsa quibus coelo est animi praestantia tanti.

Cingar at interea sylvas peragraverat omnes,
Falchettumque suum iam rauca voce cridabat.
Denique speluncam sancti trovat ille romiti,
portellamque casae bussans petit: — Heus, quis aloggiat? —
Ad quem vox intus sic rettulit: — Ave Maria. —
Cui Cingar: — Nobis semper laudata sit illa. —

Quo dicto, angustae crepuit portella celettae, canutusque senex, cui pectus barba covertat, costumatus adest, et quid vult ore domandat. Cingar ait: — Venerande pater, deh dicite, quaeso (si mea verba tamen non dant fastidia vobis):

ovidisti ne hominem medium, mediumve catellum?

Quaero per hunc boscum, vidisti forsitan illum? —

Subridens senior dixit: — Mi splendide Cingar,

quamvis non video te nunc (quia lumine privor),

te tamen interius cerno, teneoque palesum.

Quaerere Falchettum frustra, tibi dico, laboras.

— Me miserum! — clamat Cingar; — quid, mi pater, inquis?

Mortuus an fors est? morerer, si morte perisset.

— Non — respondet ei vecchius; — non ille morivit,

nam Beltrazzus eum tenet atro in carcere vinctum,

non certe mortum, sed valde morire bramosum.

Cui meretrix Pandraga dedit mala pocula somni. Ille catenatus centri manet intra budellas; non hunc inde trabis, nisi porcam fune ligabis, nec meretriceae gabberis fraude losinghae.

315 Illa spudat blando tantam sermone carognam, ut nimis incautos ad guisam pestis amorbat. — Cingar ait: — Deh quaeso, pater, monstrate caminum, qui me scanfardam subito deducat ad istam. 324 BALDI

|     | Se teneat, si me scapolat, scapolasse diablum.     |
|-----|----------------------------------------------------|
| 320 | Verum, sancte pater, per barbam perque capuzzum,   |
|     | per si qua est charitas hoc in gestamine sportae,  |
|     | oro, mihi vestrum voiatis dicere nomen.            |
|     | Namque pur est grandis facenda, stuporque mirabel, |
|     | vos me, vosque meum socium, vosque omnia nosse.    |
| 325 | Numquid vos Balaam? aut Balaae bona mula prophetae |
| 323 | vivit adhuc? vestraeque godit praesepia stallae? — |
|     | Respondet senior: — Nostrum si nomen habere        |
|     | vis ad noticiam, quod saxis dormit in istis,       |
|     | huc prius ad me me velis deducere Baldum.          |
|     | •                                                  |
| 330 | Inde tibi, Baldoque meum volo pandere nomen. —     |
|     | Obstupuit Cingar vecchium cognoscere fratres,      |
|     | appelletque suo Baldum de nomine, seque,           |
|     | Falchettumque suum; magnum putat esse prophetam,   |
|     | ad quem vult penitus compagnos ducere secum.       |
| 335 | Ergo cuncta illi promittit, et inde caminum        |
|     | brancat eum proprium, sibi quem sant'alma palesat, |
|     | atque ad speluncam meretricis denique venit.       |
|     | Candentes lunae paulatim aurora colores            |
|     | scurabat, clarumque diem portabat Eous.            |
| 340 | Cingaris adventum quando Pandraga spiavit,         |
|     | protinus incontra saltaverat extra cavernam,       |
|     | fronteque rididula et brazzis currebat apertis.    |
|     | Cingar, amorosos quando guardavit ocellos,         |
|     | fat ter signa crucis, velut illa diabolus esset,   |
| 345 | mancavitque pocum, tam pocum, tamque pochinum      |
|     | quin trapolaretur, ceu vulpes vecchia taiolis.     |
|     | Sed cum Falchetti grandem rammentat amorem,        |
|     | praestiter indretum scura se fronte retirat,       |
|     | et mostazzonem talem cito porrigit illi,           |
| 350 | atque manu replicans roversa vibrat un altrum,     |
|     | and due denticuli cascarunt extra ganassas         |

In terram cadit illa ruens, squarzatque capillos, arrabiata cridat, stridosque ad sydera mandat, lamentisque petras montagnae spezzat aguzzis.

- 355 Ecce, senex crevatus, adest Beltrazzus: ad illum currebat strepitum, si currere dicitur ulla testudo, aut portans limaca in tergore stanzam.

  De passu in passu tussit, mollatque corezzam, sbolsegat atque sonat magno cum murmure cornum.
- Pro Satan, ut vidit sub Cingare stare morosam, quam male nunc pugnis nunc calcibus ille burattat, atque ad misuram carbonum donat acerbas Pandraghae sorbas, asinamque melonibus ornat, irruit atque hosti currit, ceu porcus, adossum,
- dentibus et strictis, quorum pars maxima desunt, vult ingiottitum tribus in bocconibus illum. Cingar at in medium stomachi dat protinus urtam; illeque, cascando, maroëllas rupit abassum, saltaruntque foras lergnae, schioppante braghero,
- ot pover antiquus levasusum denique fecit.

  Interea similis rabiosae foemina cagnae
  se levat, et raspis, ut gatta, lavorat aguzzis
  Cingaris in fazzam, et morsu talvolta canesco
  multaque barbozzo streppat pilamina barbae.
- 375 Ille tamen miseram per trezzas corripit, atque perque vias fango, perque invia plena rovidis trat retro, veluti trat ladrum coda cavalli.

  Prosequitur Beltrazzus eum: Manigolde cridabat, ah ladrazze, meam sic fers lacerare putinam?
- Mille tuo nascant cagasangui ventre, gaioffe.

  O mea, mi, Pandraga, decus: tibi dura cruentant saxa caput tenerum, spinaeque insemma ribaldae?

  Nec te tutari, nec te defendere possim?

  He heu quanta meum desleguat doia magonem!
- Candidulas rumpit cardorum copia guanzas, blandidulos guastat campus lapidosus ocellos, sta, beccone, latro, sta, furcifer: oyme tapinus! Oyade sum mortus, spazzatus, et absque socorso. Sum straccus, ruit ille ladro, volat ille diavol.
- 390 Crudeles spinae, crudelia saxa, rubetis

326 ALDI

395

400

siccine de tepido tam bellae sanguine damae? — Talia dum creppat, plus avantum ire vetatur, nam parit aegrotas aetas vecchiarda pedanas, strassinatque pedes retro vecchiezza cavalli. Se trigat ergo, sedensque gravi spiramine boffat; et velut antiquus seu bos, seu buffalus, ansat.

Ecce sed interea strani persona gigantis huc improvistus sylvarum sbuccat ab umbris, qui nunc oyimisonos Pandraghae senserat alte rimbombare guaios, nec rem tamen ille sciebat. Non erat in toto plus mordax bestia mundo, plusque asino similis, scopertis namque pudendis ibat, iensque nigro siccabat semine flores. Hanc monstri spetiem veteres dixere Moloccum, quod rofianorum nec non puzzore luparum

quod rofianorum nec non puzzore luparum miscetur, fitque atra simul corruptio grossi aëris, unde animal tale hoc deforme cavatur. Est homini similis, quantum quod drittus et alto incedit vultu, sed totus bestia restum.

Dentiger ut porcus, cagnazzi more pilosus, moreque serpentum vomitat simul ore venenum, flammatasque simul schizzat de retro corezas. Illico Beltrazzus, visto de longe Molocco, plus bove leggerus se drizzat apena, cridatque:

— Day day, para, pia, fer aiutum, chare Molocche. Chare Molocche, tuam tibi raccomando signoram; ecce, cavester eam poverinam quomodo trattat, quomodo malmenat, strassinat, quomodo pistat! — Talibus admonitus, properat slanza ille foiada,

pestiferumque spudat patefacto gutture flatum,
post quem abbrasatam spruzzat culamine loffam.
Cingar, amorbatus nimio puzzore, bagassam
deserit, et tracto brando petit alta gigantis
moenia, nec poterit cum scalis iungere testam.

425 Sed tenet ad bassum, basso truncone taiato arbor it ad terram; bassis dat vulnera gambis. At male provistus dum punctam concite laxat, tanta venenati sbroffantur flumina sputi, quod cadit attonita Cingar cum mente balordus, atque velut mortus se se distendit in herbam. Prestiter accurrit brazzis mastinus apertis, impositoque levi conatu Cingare spallis, ambulat, ut sic sic tepidettum, sic ve recentem deglutiat digitosque untos pinguedine lecchet.

Ipse sed interea Beltrazzus abrazzat amicam, hanc ve quasi mortam plorat, ploransque carezzat, basat ei boccam, frontem, basatque biancum pectus, et annorum centum puer omnia tentat, quae tentare senex annorum trenta puderet.

Cingar fratantum de peso fertur in alto tergore Molocchi, ceu fertur vulpe galina.

Nil sentit, quoniam tenet illum forza veneni: desdottum certe buttavit alhora tapinus, namque desesettum buttaverat ante Moloccus,

dispositus mangiare tribus bocconibus illum, ut quoque mangiarat, nec non mangiare solebat, tot quot vacca suis captat Pandraga taiolis. Illa gigantescas humana carne budellas replebat, faciens ventronem saepe satollum,

atque adeo plenum, quod avanzum carnis et ossa mille lupos ac mille canes, corvosque cibabat. Sed Molocchus eam nunquam satiare valebat carne sua propria, quae nocte dieque dabatur ante lupam rabidam, et nullo cozzone domandam,

quae stracca interdum, nunquam satiata manebat.
Ergo desdottum Cingar buttavit alhora,
sive gigantazzo pransus, seu coena fuisset,
ni tunc, in puncto stesso spacioque medemo,
porrexisset ei subitum Centaurus aiuttum.

460 Est Centaurus homo medius, mediusque cavallus, qualis ab Ancroia paladina ignarus et acer Tarrassus fuit ammazzatus, teste Beroso. Ipse gerit binos dardos, targamque copertam desuper azzalo, et fodratam pelle draconis.

- 465 Ferrea dependet gallono mazza sinistro,
   unde vocabatur Virmazzus nomine ficto.
   Quando is Molocchum vidit, quem tempore multo
   noverat, et voltas cum secum mille provarat:
   Pone, lupazze, agnum cridat; volpazza, polastrum.
- Non, renegate, tui cibus est ventraminis, ola cui dico, poltrone? nimis coena illa stimanda est. Sic dicens, torquet dardum vibrante lacerto, cuius in hirsutum ficcatur puncta galonem.

  Molocchus grandem smagonat vulnere cridum,
- Cingareque abiecto terrae, stizzosus avampat,
  Centaurumque suis bellandi scontrat usanzis:
  ignitam faculam culamine vibrat aperto,
  nec puzzolentos curat spudare macagnos,
  namque sciebat eos Centaurum laedere pocum;
- qui sibi tum nasum, tum polsos, tempora, corque unguento ungebat multa virtute probato, quod sibi donarat medicae doctissimus artis Serraffus, qui gesta vigil paladinica curat.

  Ecce autem dardum vasto rumore secundum
- fulminat, idque volans sonat ipsa tonitrua coeli,
  per mediumque bigol post tergum prompsit acumen.
  Ille ruit moriens veluti si quando vilanus,
  praticus officio agricolae, contemplat in agro
  stare piopazzam vecchiam, segetique nocivam,
- hanc ad radices assaltat vulnere ferri,
   taiandoque facit volitare per aëra scheggias.
   Illa cadit tandem stirpata disutilis arbor,
   nec dapoca novas iam strangulat amplius herbas.
   Bestia sic nostra haec, turpi concepta ledamo,
- 495 cascat morta solo, moriensque culamine bilzat, ut bilzare solent brodam chrysteria ballae, Centauroque pilos barbae scintilla strinavit. Nondum Cingar erat de somno redditus ad se;

hunc bonus imponit spallis Centaurus equinis,
et iactos relegens dardos hinc cedit onustus,
fontanamque aliquam nunc huc nunc quaeritat illuc,
ut bagnatus aqua tornet smemoratus acasam.
Pervenit ad rivum tandem campumque virentem,
infelix ubi stat mortus Leonardus et ursi.

Huc volgens oculos guardat, relevatque, stupentum more, supercilios, rugaeque in fronte rapantur.

Formosum iuvenem squarzato gutture mirat, qui quoque tunc ursam mortam brazzatus habebat.

Cingara deponit spallis prope littora fontis,

formam garzonis pulchri contemplat et annos; cumque diu stupuit, lagrymasque gittavit ab occhis, hunc levat amplexu, bramans donare sepulchro, namque recordatur tumulum vidisse vetustum, quem cercans peragrat sylvas, portatque Lonardum.

Interea Cingar paulatim corde resentit, ut solet a somno cum quis non illico surgit. In pede saltatus, coram putat esse Molocchum, dumque samitarram pugno se pensat habere, hunc vibrat, ventumque ferit, pazzusque videtur.

Mox sibi medesmo rediens, circunspicit, et nil Molocchi prope stare videt, nilque ultra puellae, nil quoque Beltrazzi, neque scit conoscere quare. Dumque petit fontem, Leonardi retrovat ensem, atque duos mortos apud ensem conspicit ursos.

Protinus expavit, putat illum, non putat illum esse Leonardi stoccum, dumque omnia cercat, ecce videt carmen sic summo in fonte tacatum:
« Quanta pudicitiae sit laus, hic morte probatur.
Maluit occidi quam se violare Lonardus».

Carminis authorem nymphae dixere Seraphum, qui modo se Phoebi, modo se Zoroastis alumnum ostentat, famaeque ornat splendore barones; et memoravi illum, et mox memorabo frequenter, tanquam praesagum rerum, geniique ministrum.

| 535 | Iam iam non dubitat, iam iam conoscit apertam       |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | Lonardi mortem Cingar, culpatque bagassam,          |
|     | namque bagassarum scit mores Cingar et artes.       |
|     | - Proh Deus! - exclamat, - periit Leonardus, iniqua |
|     | sic fortuna tulit? morietur Baldus ob iram,         |
| 540 | ob coleramque sui, puero quem portat, amoris.       |
|     | Heu quid agam tapinellus ego? quo me ultra reducam? |
|     | O sfortunati socii, tot casibus acti!               |
|     | Exanimus ne iacet Leonardus? forte ferarum          |
|     | ventribus esca fuit? non saltem cernere mortum      |
| 545 | possumus? obscuro Falchettus carcere stentat?       |
|     | Baldum non video? Moschinus longe moratur?          |
|     | Siccine dant forzas scanfardae sidera tantas?       |
|     | siccine propitiant cagnazzae fata putanae?          |
|     | Non tibi parco unquam: non, non, disponor ad omnes  |
| 550 | iandudum prigolos, mortem non estimo ravam.         |
|     | Sic fatus Cingar, quamprimum corripit ensem,        |
|     | sylvas inde subit foltas, leporumque coattos,       |
|     | de passu in passu meditat chieditque Lonardum,      |
|     | donec terribilem nemora inter frondea sensit        |
| 555 | rumorem, quo terra tremit, sonitantque riverae.     |
|     | Intrepidus, cupiensque mori, quo murmur habetur     |
|     | portat iter, speratque illic acatare ribaldam.      |
|     | Sed videt ecce duos tandem pugnare barones:         |
|     | alter erat Baldus, summa canegiatus in ira,         |
| 560 | qui modo Centaurum incontrans, Leonarda ferentem,   |
|     | crediderat tanti mazzatorem esse baronis,           |
|     | unde smisurato vibrabat robore spadam,              |
|     | menteque ficcarat Centaurum opponere morti,         |
|     | mox super occisum semet scannare Leonardum,         |
| 565 | nam centum mortes nihil amplius aestimat heros,     |
|     | postquam compagni privatur imagine tanti.           |
|     | Centaurus multo Baldum sustentat afanno,            |
|     | quem sibi mazzatas cechi dare sentit et orbi.       |
|     | Torserat indarnum dardos, frustraque menabat        |
| 570 | bastonem ferri, tamen alto corde repugnat.          |

Non procul in terra Leonardi busta iacebant, quem quoties guardat lacrymoso lumine Baldus, majore in furia Centauro currit adossum. crudelesque illi rotolat sine fine stocadas. Cingar adest plorans; quo viso, Baldus, ab imo 575 pectore singultans, cordis superante dolore, non manet, at sensus velut urget passio nostros tramortitus abit terrae, sentitque nientum. Quo casu horrenti, Centaurus constitit in se, atque suprasedit, reputans non esse belopram 580 (ut generosus erat) si lapsum vulnerat hostem. Cingar ibi ad superos lacrymantia lumina drizzat, atque gridat: - Vos, o superi, pietate carentes, sufficiat vobis nostrum rapuisse zoiellum, nostram virtutis perlam morumque tesoros; 585 vultis quin etiam validum prosternere Baldum? Si sic saevitis, si sic crudescere vultis, eya age, quid statis? quid adhuc indusia tardat? Me quoque, Falchettumque meum, sustollite mundo. Quae mora? num rabies satietur denique vestra. -590 Sic ait, et voltus Centauro turbidus inquit: - Quae, Centaure, tibi fama est, que gloria tanta occidisse agnum, quo non mansuetior alter? -Centaurus respondet: - Ego? te fallis, amice. Non mea, sed sola est Pandraghae culpa ribaldae. 595 Sicut apud fontem poteris cognoscere verum, ad quem bagnandum cum te, barone, tulissem, ut sbroffatus aqua posses cazzare venenum, hunc reperi iuvenem, crudeli caede necatum, 600 quem quoque dum tumulo saxi tumulare parecchio, affuit hic novus Orlandus, novus affuit Hector, imo nec humanas tales volo dicere possas. --Cingar suspesus paulum stetit, inde favellat: - Quae, Centaure, tuas me sors buttavit in ongias? -Tunc Virmazzus ei narravit cuncta per orden; 605 Cingar in amplexum fraterno currit afettu,

tercentumque illi basos in pectore stampat. - Per te - inquit, - mihi vita datur? licet illa noiosa posthac semper erit, semperque bramosa resolvi ossibus his, postquam tanto viduamur amico. 610 Iste valorosus, quem iecit doia tereno, est Baldus: Baldi scio te sensisse prodezzam, quam sensere poli, terraeque, maresque profundi. Huic similem cunctos non est reperire per orbes, dico gaiardiae similem, saviique governi, 615 quem tibi germanum reddam, fidumque sodalem. At precor interea, per amoris vincla novelli, fac mihi servitium, neque me domanda vilanum. -Cui Centaurus: - Ego faciam quaecunque iubebor. Manda, comanda mihi; dictum, factumque putato. — 620 Cingar ait: - Subito Pandraghae quaere capannam, ne nostras scelerata manus evadere possit. Hanc teneas donec veniam; veniamque debottum. Sic faciam — respondet, tunc illico sylvas per densas strepitat cursu, ramosque fracassat. 625 Cingar it ad Baldum, bassa qui voce gemebat. Cingare mox viso, sic fletum sustulit altum: - O Leonarde puer, sine te quid vivere prodest? o Leonarde puer, sine me quid morte teneris? o Leonarde, tuae sum solus causa ruinae! 630 o Leonarde, meae tua mors est causa gravezzae! o Leonarde, tibi nimis improba fata procellant! o Leonarde, mihi vita est odiosa tapino! sed quae dextra dedit tibi nunc saevissima mortem, mortem non mancum mihi det saevissima dextra. -635 In pede saltatus, sic Baldus dixit, et ensem perstringens manibus, Centaurum credit adesse, mandrittumque tirat (velut ingens forza doloris insanire facit) quo antiquam tempore querzam, atque repugnantem valido per saecula borrae, 640 ad sabiam voltat, mozzo troncone, stravoltam.

Cingar eum, tanquam delapsum cardine mentis,

- confortat parlans: Erat, o mi Balde, Lonardus vassallus mortis, sic nos, sic ipse vel ille,
- 645 tertius et quartus, Martinus, barba Philippus. Si lacrymae possunt huic toltam rendere vitam, spargamus lacrymas, horsu, nosmetque pichemus. Non tamen ignoras, quod quidquid nascitur orbi tam remanet vivum, quam gonfius ille sonaius,
- 650 ille sonaius aquae, qui fitur tempore pioggiae, hic cito comparet, citius disparet in unum buf baf, et quod erat quidquam nil illico restat. Non tibi bombardae pulver mage praestus avampat, quam volat ad mortem quidquid tuttavia creatur.
- Mors nulli parcit, nullum fert illa ritegnum.
  Respectum nec habet temeraria personarum.
  Omnes affattum proscribit, prendit, amazzat.
  Papas, caesareos, reges, aliosque tyrannos, furfantes, sguataros, sbirros, aliasque canaias
- 660 mors ad sbarraiam menat, deque omnibus herbis fat fascem, nec stanca piat quandoque ripossum. Ne, mi Balde, fleas mortos, nam, teste Cocono, fletur id indarnum, quod scantonare nequimus. Debemur morti, nos nostraque, pulsat et aequo
- 665 mors pede nobilium turres inopumque botegas.

  Non hac perpetuis in terra ducimur annis.

  Patria, quae nostra est, in coelo constitit alto.

  Non haec, quas mittunt lachrymas tua lumina, possunt esse Leonardo gratae; non ista, gementi
- 670 pectore ducta, placent animo suspiria laeto.
  Foemineum est plorare, virum decet esse virilem.
  Mors haec vita fuit, nunquam moritura, Lonardo,
  qui, ne virginei tenebraret lumina solis,
  coelestem accepit vitam, mortemque peremit.
- Non Centaurus eum, non, o mi Balde, puellum, ut pensas, mazzavit: habes hoc crimine tortum. His dictis, Cingar seriem narravit ad unguem

passatae impresae, tam quod Pandraga ribalda est, quam quod Centaurus vir optimus ac bonamicus. 680 Baldus humi ficcos oculos tenet instar aheni, marmoreique viri, qui stat stabitque milannos, vel super altarum gesiae vel supra pilastrum. Cingaris eloquium distesis brancat orecchis. una parolarum non perditur onza suarum. 685 Mitior imprimis apparet, at inde solutis ex improviso lachrymis, non fronte dolorem dissimulare potest, nam quae frons schietta, lealis non portat sculpita sibi pensiria cordis? 690 Vox, quae tenta prius fuerat cagione pudoris, sic tandem erumpit, sic tandem erumpta comenzat: - Cor, qui curarum factum es mihi vena ferarum, sis lachrymarum etiam, donec miserabile corpus in lachrymas abeat totum; cor perdite, plange, plange, nec a planctu per te cessetur amaro. 695 Ouid maris interea confinia, quidve colonnas quaerimus extremas terrarum? vivimus ergo? vivimus an frustra suscepto vulnere mortis? Spes mea dempta mihi, mea lux, mea gloria. Plange, plange, nec a lachrymis tua, cor, precordia cessent. 700 O male felices socii, num vivere prodest, si mors solamen vitae tulit improba nostrae? O decus, o requies mea, mi Leonarde, vocanti non mihi respondes? sum Baldus, sum tuus ille, sum tuus ille, miser, miserabilis, arca dolorum, 705 poenarum Phlegethon, lachrymarum flumen et aequor. Proh superi! qualem voluistis perdere, qualem fata trucidastis! dolor, heu dolor, heu dolor, heu dol... — « Or » tacuit Baldus; sed iam nudaverat ensem in se conversum, ferro iam pectus adhaeret. 710 Corripit hunc humeris Cingar, spadamque repente divellit manibus, pavido cadit ille tremore, fronsque repentinam contraxit pallida formam mortis, at in somno mens consolata quievit.

#### LIBER DECIMUS OCTAVUS

Alta soporifero mens Baldi aspersa liquore iverat in partes, ubi se sua candida stella auricomo coniuncta Iovi, Venerique benignae, traxit et in fati secreto sistitit horto.

- 5 Hic sua docta fuit sors inter caetera, quantum futile sit studium titubanti haerere columnae, scilicet in rebus quidquam sperare caducis. Cingaris in gremio testam tenet ille chinatam; amboque sub quercu, vigil unus, somnius alter.
- Interea Centaurus habens pro Cingare voiam ad centum prigolos mortis de ponere vitam, it quacchius quacchius Pandraghae ad tecta ribaldae. Quove potest picolo strepitu premit ille pedattas, ne sentire queat, fugiatque cativa ruinam,
- 15 quam sibi cognoscit, Leonardi morte, parari.
  Vidimus interdum toto cum corpore gattam
  ire chinam, seu post macchiam, seu iuxta muraiam,
  quae, dudum aguaitans oculis cativella tiratis,
  servat osellinum per opacos ludere ramos.
- Sic Centaurus abit pian pianum per nemus illud, dormentemque trovans (o gran ventura) ribaldam, dormentem, dico, Beltrazzum iuxta zelosum, hanc citus aggriffat, portans levitate medema, qua portare lupum infreddatam cernimus ocham.
- Sed quia sacratum fert iugiter illa quadernum attritas inter mammas, frustasque Moloccho, id quoque Centaurus liquido cognorat avantum,

336

cercat eum, sotosora manu versando pelizzam. Repperit altandem secreta in parte latentem, quo tolto magis illa cridat, magis illa cagnezat. 30 Cui Virmazzus iter vocis per guttura stoppat viluppo herbarum, ne chiamet forte diablos, qui veniant in fretta suae succurrere vacchae. Se iam spazzatam, se iam tenet esse brusatam. Beltrazzus sequitat, desperat, trat via bragas, 35 sgrafegnatque visum, barbaeque pilamina streppat. Senserat hunc pridem rumorem Cingar, et ipsam testam paulatim Baldi declinat in herbas. Se levat in pedibus, trat spadam, mirat atornum, expectat quae nam sit tanti causa fracassi. 40 En Centaurus adest, Pandragam portat adossum, ut portat quaiam griffis sparaverus aguzzis, gallinamque velut fert vulpes extra polarum. Cingar eum scontrat, cui cennat adire pianum, ne tantus rumor de Baldo somnia cazzet. 45 At Pandraga cridat, mandatque ad sydera stridos, unde, illi faciens boccam vi Cingar apertam, sbadacchium ficcat, quo posse cridare vetatur. Hanc ergo (ut nata est) dispoiant corpore nudo, quam frustare volunt, totamque scopare palesam, 50 ut merito a cunctis puttana scovata cridetur. Istud ad officium peragendum boia niunus tunc aderat, nisi sors guidasset alhora Bocalum. Ecce Bocalus adest, faciet galantiter artem.

BALDI

55 Cingar ait: — Centaure, precor, nisi forte molestus sim nimis, ad corpus redeas exangue Lonardi, quod potes in notam Pandraghae ferre masonem, hic vestiga locos omnes sub, subter et infra, presonemque trova sub saxi mole seratam.

60 Hanc aperi officio clavis, si clavis habetur; ast ubi clavis abest, spezzari porta tenetur. Rumpe fores, ac tira foras de compede magnum, magnanimumque virum, Falchettum nomine dictum,

cuius forma tuam similat; pars ultima tantum pars magni canis est, non, ut tua, groppa cavalli. 65 Inde Leonardum medesmo in carcere serva. ne retrovent guastentque lupi tam nobile bustum. -Excipit hoc iussum Virmazzus; et inde recessus, quo Leonardus erat sistit, brazzisque levatum portat, amorevolis bagnans humoribus occhios. 70 At Boccalus, ubi Centaurus abiverat illinc, colligit ex aspris bronchis spinisque flagellum, inde, sibi faciens digitis sine veste lacertos, incipit in colera gabiazzam battere frustam, ut nova peccatum purget penitentia vechium. 75 Qualis villanus, cui forza liquore botazzi creverat, humectat palmas utrasque spudazzo, bacchettasque menat crebro, paiamque flagellat, sic Boccalus equam Satanassi, fasce virentum spinarum chioccat, totoque labore sigillat. 80 Illa dolorisonas calcat sub pectore stridas, sbadacchiata quidem prohibetur fortius oymos vociferare suos, qua propter maxima doia est. En rivat ad tempus multo Beltrazzus afanno, quem procul ut vidit, Cingar de sede levavit 85 et male cappatum post vecchium currere coepit. - O - ait, - ad tempus venistis, domine pater. Quo sic in frettam pueritia vestra caminat? Expectate, habeo plures ad dicere causas, inque vicem nostros poterimus rendere contos. -90 Cingar hoc improperans sequitur, miser ille scapinat. Cernebas daynum tardam seguitare galanam; quem tribus in saltis per collum prestus achiappat. Ille pregat veniam, surdas dat Cingar orecchias, sed secum tuttavia menat retinendo cavezzum. 95 - Hunc - inquit, - Boccale, tibi comendo zoiellum. Nil fit in officio boiae magis utile, quam si puttanis humeros, vecchis culamina frustes. Vecchius, amoroso qui damas corde vaghezat,

338 BALDI

non aliam meritat castigam, quam scoriadae; 100 namque inamoratus vecchius pariterque zelosus est puer annorum centum, dignusque cavallo alzari et nudas chioccari supra culattas. Ecce tuam, Boccale, scolam novus iste scolaris ingreditur: tener est, praestissimus omnia discet. 105 Hunc per passivos doceas componere normas. Non est discordans tam discordantia, quam non hic puer ad sonitum scoriatae praestus acordet. -Suscipit hanc curam Boccalus, fitque pedantus, fitque reformator, pedagogus, fitque magister. IIO Sbarbatum vecchium, rimbambitumque gaioffum dottorare parat, si qua est dottrina staffili, si qua sculazzatis castigat mamma fiolum.

Tolserat interea Centaurus ab ore cavernae
saxum ingens, Falchettumque foras cum fune tirarat.
Hic, exangue videns Leonardi forte cadaver,
flevit, et, intesa mortis cagione, momordit
stizzosus digitum: caveat Pandraga ruinam,
partitas siquidem multas scontare tenetur.

120 Ergo hic deposito Leonardi corpore, donec congrua tanthomini fiat iactura sepulchri, discedunt pariter, veniuntque trovare sodales.

Paulatim Phoebus descendit ab aethere scalam, tresque appena horae giorni morientis avanzant.

Perveniunt tandem qua parte Bocalus afannat se circum vaccam, dum pistat, dumque repistat. At Cingar, mirans Falchettum accedere, currit obvius, abrazzant, stringunt, lachrimantque Lonardum. Post haec Falchettus, Boccalo dante flagellum,

incipit o quantis, o qualibus ille deratis singentos numerare pilos, relevareque crustas. Nata Satanasso, mortem Pandraga vocabat: verum sdegnatur portare diavolus illam. Baldus adhuc mentem per vera insogna volutat.

135 En subito comparet homo sylvaticus illuc,

extraque boscaiam saltat: cui barba diabli sanguinolenta colat, musumque imbrattat edacem, perque pedes portat Giubertum more capretti, aut quum fert ocham mercato vecchia ligatam.

- 140 En Centaurus ait, Furaboscus; hic iste Molocchi est frater, proh dii quae fex, quam sporcus amorbat! — Vix ea complerat Virmazzus et arma piarat, ecce incalzabat Moschinus iugiter illum, infestosque strales soriano scoccat ab arcu.
- Ah renegate cridat, deponas, ola, catellum.
   Non est ille tuo pastus pro dente, lupazze. —
   Sic clamans, tutavia facit strissare sagittas,
   quarum nona caput per utramque trapassat orecchiam.
   In pede Giubertus saltat, ruinante giganto;
- ringratiatque Deum, magnam scampasse ruinam.
  Baldus eo instanti, discusso corpore sognis,
  se levat, accurrit Cingar, Falchettus, et omnes
  de se ghirlandam Baldo fecere loquenti:
- O dixit, quantum Deus est laudandus, amici,
  cui plusquam humanos innotuit esse dolores,
  quos modo pro dira Leonardi morte ferebam.
  Hunc mihi per somnum demisit ab axe superno:

o quam forma alium, gestu, fatuque Lonardum!
— Quid fles, Balde?— inquit;— quid fles, temetque dolentas?

Te fortasse piget, me ne bona summa tenere?
Ah cohibe tepidos, quos fundis inaniter, imbres.
Non id flere decet, per quod gaudere tenemur.
Summa bataiandi palma est superare seipsum.
Ista meum studuit meretrix violare pudorem;

fecissetque suum, me non obstante, volerum, ni subito praesens mihi gratia summa fuisset, qua magis in planum montagnas illa chinasset, quam neque tantillum coitu me inflectere lordo. Sordidius nihil est, quam se meschiare putanis. —

Sic fatus, brancare manum mihi visus, in altas coelorum gioias per totum vexit olimpum,

meque videre cosas fecit, quas dicere possem, si centum linguas, vocemque azzalis haberem. Ultima quae dixit tandem mihi, verba fuerunt: - Ouaere tuum patrem, non longius ille moratur, 175 quem nunc sarcophago mecum soterabis in uno. -Ergo simul, fratres, concordi pace manentes, simus torrazzi fortunae contra bataias, quas haec amicorum stentando lega patibit. Per mare, per terras, per fundamenta profundi 180 ibimus, et nigri lustrabimus antra diabli. Sed prius ad savios opus est andemus avisos illius, qui me saeclo generavit in isto. Quaerendus meus est genitor, quaeramus adunca, quamvis nullus adhuc, ubi sit, comprenditur index. -185 Cingar ad haec tostum facie respondit alegra: - Penso tuum reperisse patrem, mi Balde; venite. -Sic ait, anteriorque aliis fretolose caminat, perque hac, perque illac boscos rammescolat omnes, donec ad angustam venerunt denique grottam, 190 in qua solus erat sanctissimus ille romitus, ad quem decrerat Cingar conducere Baldum, et coniecturam nunc fecerat: esse talhommum patrem, quem Baldo suasit cercare Lonardus. Introëunt ergo; surgit cito barbifer ille, 195 quem facies Pauli decorat veneranda romiti, nec non Antoni, nec non pia chiera Machari. Protinus in brazzos trepida dulcedine Baldum suscipit, et rivos tenerissime fundit ab occhis, 200 nilque per un pezzum valuit dissolvere linguam. Non potuit Cingar, non Falco, et caetera turba non lachrymare huius tanta spectacula facti. Hic pater est (iam non dubitatur), filius ille. Ambo abbrazzati pariter, strictimque tenentes, intenerant lapides, non quod pia corda virorum. 205

> Ut tandem potuere loqui, pater ipse sedendo sic facit et natum, natique sedere sodales;

Mox ita, suspiciens coelum, parlare comenzat:

— O gobbae in terris animae, gentesque dapochae, per nos ah quantum facies humana brutatur!

Nonne canes sumus invidia, grassedine porci, vulpes inganno, stizzossi morsibus ursi?

Nonne gula rabieque lupi, tumidoque leones

Non est, qui cerchet drittae vestigia stradae.

Quisque suam pleno seguitat ventramine voiam.

O bene nassuti mundo, qui vana refudant,
sbrigatasque trahunt de terrae glutine mentes!

Nosco ego quid radiat coelum, quid terra virescat,

orgoglio, et gatti, simiaeque libidine brutta?

quid mare fluctivaget, quid denique tartarus umbret; nec capitis grisos, nec longa pilamina barbae cernitis haec frustra; freddum, caldumque provavi, reddidit et finum me martellatio sortis. Magna fui quondam francorum gloria Guido,

Guido rinaldesca natus de stirpe Sagunto.
Franza mihi testis, Germania, Sguizzera, Spagna,
Ongaria, quibus giostris, quibus atque batais
vincitor et princeps toto cridabar in orbe.
Noverunt itali, novit mala schiatta gregorum,

and mori asini, turchique canes, et caetera norunt:
quod ducis ingenium quondam, quod robur in armis,
quae ve manegiavi multis stratagemata guerris!
Ut quid plura sequor? summa haec: mihi gratia tandem
tanta fuit rerum, quod franchi filia regis

235 me vidit, periitque simul, cepitque maritum.
At praestat reliquis donare silentia rebus.
Sufficit his paucis nostram concludere follam.
Ille furor rabiae, quem chiamat vulgus amorem,
qui tirare petras savios facit atque saputos,

240 atque altum, bassum, sicut sua voia talentat, disponit, trattat, mundum sotosora travaiat, nos de magnificis bassavit ad esse pitoccos, esse vilanorum numerum, escas esse pedocchis, ac ita furfantes nos nostra superbia reddit,
ac ita quid sit homo scitur: fanfugola quippe,
et giocola, a ventis motu iactata pusillo.
Est homo stoppa foco, nix soli, brina calori;
non, ut se iactat, Caesar, rex, papa, vel omnis
qui ferat in Roma camisottum supra gonellam.

Principio uxorem gravidam, stancam ve camino non volui, hocve minus potuissem, ducere mecum. Hanc bona suscepit miris persona carezzis, Bertus, in hospitium fidum portumque segurum.

255 Ast ego dispostus vel amore, vel impete ferri, aut certam acquistare urbem, aut perdere vitam, protinus avisor praeclaro a vate Serapho: esse mihi fausto nassutum sydere maschium.

Quantum alegrezzae tulerit mihi nuntius ille,

scire potest nemo, nisi patris amore calescat.

Sed mondanorum constantia nulla bonorum est.

Post malvasias, arsenica saepe bibuntur.

En iterum gramo denuntiat ore Seraphus:
esse mihi uxorem diro sub sydere mortam.

265 Heu quae non dixi toto convicia coelo?
O mors, clamabam, mors o correra diabli,
atque satanassi staffetta, citissima cunctis,
at mihi tarda moves, ceu longa quaresma, pedanas.
Tira, gaioffa, mihi renegato falce roversum,

270 aut mihi da cordam, qua desperatus apiccher. Hac igitur persa, rammingus et orphanus ibam mille per aguaitos, per mille pericula vitae. At bonitas divina, pii miserata doloris, quem pro te, Balde, orphanulo, pro uxore ferebam,

275 fecit ut in melius se se mea voia tiravit.

Nil, nisi stultorum gabiam, mundum esse notavi, at bene scire mori, virtutum summa vocatur.

En quibus in bandis me solum, nate, catasti.

Usque modo fugiens hominum consortia, pascor

- Prophetandi docuit me iura Seraphus,

  herbarum crudis radicibus, amneque puro.

  Ipsa aetas, lachrymae vigilantia sustulit occhios:

  occhios corporeos, inquam, sed lumina cordis,

  quo minus inspicitur terra haec, magis astra penetrant.

  Ipse prophetandi docuit me iura Seraphus,
- quae sunt digiunis, longisque vegiare pregheris.

  Illius ante oculos Deus orbem donat apertum:
  rerum aditus, mentesque hominum, casusque futuri.
  Hoc ego dignatus dono, tua semper in occhis
  facta habui, sensique tuos, o nate, travaios.
- Mantua non modicos tenuit te carcere giornos; passus es imbriferas, vento sforzante, ruinas, post quas corsari bellum crudele tulerunt, quo facto tandem venisti ad littora patris. Non vos disturbet magicas hic cernere burlas:
- 295 credite, sunt burlae, sunt baiae signa stryarum.
  Insula non ista est, quae vobis insula paret,
  non mons, non scoius, sed plurima schena balenae,
  quam strya firmavit magicis Pandraga susurris;
  supraque spallazzas eius, dorsumque peramplum,
- arte diabolica fecit portare terenum, montes, campagnas, boscos, animalia, fontes. Sic ego, dum stabam solus solettus in antro rupibus Armeniae, sensi me ferre per auras cum grotta pariter, cum sylva et monte levatum,
- hucve giusum poni pian pianum, more panarae, quae sit vel freschis ovis vel plena becheris. Tres modo sunt pestes, quibus aër, pontus, et omnis mundus amorbatur, tres saghae, tresque diablae. Haec Pandraga una est, Smiralda secunda, sed altra
- Gelfora, cunctarum pessissima fezza stryarum.

  Hae sempiterno se iactant tempore fatas
  vivere, dante illis Demogorgone bevandam,
  per quam mortalis vita haec sine morte trapassat.
  Sic Fallerinam, sic dicunt esse Medaeam,
- 315 sic ve Dragontinam, sic Circem, sic ve sorocchiam

Morganae Alcinam, vel eam quae dicta Foletti est uxor Sylvana: stryas sic mille brusandas, quas paladinorum forti virtute Seraphus continuo impugnat, simul impugnatur ab illis.

Theseus, Orlandus, Iason, Tristanus et ille Hector nigrae aquilae gestator, et ille bianchae Ruggerus, qui sunt tavolae fortezza rotondae, talibus in studiis contentavere Seraphum. Serraphus sacer est genius, magiaeque bosardae

325 asper amazzator, sed fortis bastio verae.

Ille hic Serraphus, cui solo vivere dudum concessit mens alta Dei, cui fusa probatae sensa prophetiae, magnique scientia coeli, cui paladinaeos servandi cura barones,

out quoque sint illi pro se giostrare parati, quod sic usus habet pro iusto rumpere lanzas. Mortuus est Orlandus, Aiax, Tristanus, et altri, quos supra dixi cavaleros esse doveri. Sic ego nunc ligni me me vestibo giuponem,

sub terramque ibo, mundi andamenta relinquens. Et quoniam guerrerus eram, barroque Seraphi, haec impresa manet Baldum: te, Balde, ribaldas desertare magas liceat, namque una soletta est Manto bianorei syncera Sibilla Seraphi,

qui tibi non poterit se se monstrare, priusquam Guido ego non abeam de mundo ad climata coeli. Hic illum cernes, hic, inter busta baronum et simulachra virûm, rationis campio fies, iustitiae, fidei, patriae, tavolaeque rotondae.

Qui melius brando guastabis regna stryarum quam inquisitorum sex millia, quamque magistri sacri palazzi cum centum mille casottis. Eya age, ne timeas caput obiectare periclis, perque ignem, perque arma rue, virtutis amore.

350 Dixi ego: destituor iam viribus istius aegri corporis, et moriens coelum peto; nate, valeto.

Sic dicens iunctis manibus stetit altus, et haesit par statuae, sanctamque animam spudavit in auras. Nox erat et tanta est lux circum fusa cadaver, quod quisquam dixit: - Non nox hac nocte videtur. -355 Confremuere omnes, Baldumque in lumine guardant; qui, postquam stupuit dudum, sic voce gementi pauca refert: - Saltem, pater o sanctissime, vivo has tibi supremas potuissem reddere voces. -Sic ait, et curvans toto se corpore fixit 360 oscula per sanctos artus, quos fletibus omnes lavit, et ah quali ter patrem strinxit amore! Tunc ibi Giubertus tetigit modulantia fila, taleque gorgisono modulavit gutture carmen: - Nascimur et nati morimur, sua quemque moratur 365 iam praescripta dies: miser est quicumque cadaver, et vitam pariter gelido sub marmore condit. -Haec appena, quater moesta cum voce sonarat (namque pari numero manes et funera gaudent): contremit intornum mediam locus ille per horam, 370 qua stetit intrepidus firmato lumine Baldus. Quid sit hoc, ignorant omnes, tacitique vicissim aspiciunt se se, velut est usanza stupentum. En quidam usciolus crocat in cantone celettae, seque da sestesso leviter movestus aprivit. 375 Nulla tamen persona foras exivit ab illa. Hanc in mente venit Baldo discernere cosam. Intrat porticulam solus, quo intrante quievit ille tremor terrae, Baldusque seratur in antro, compagnique foras remanent ad busta Guidonis. 380 Vix erat ingressus barro, post tergaque chiusae vix portae fuerant, se firmiter in pede trigat, praestantique animo, sint aut oracula, sint aut somnia, sint Phoebi responsa, remirat atornum.

385 Stanza erat in forma quadrati facta salotti, cuius in umblico pendebat desuper ardens lampada, quae claro sedias lusore palesat. Trenta quidem sediae quadro stant ordine circum, quarum quae maior super omnes alta levatur.

Hic Guido, vel potius simulachrum grande Guidonis, constitit armatus, seditque, sedereque fecit barones totidem, quotidem stant scamna senati.

Guido stat in medio, stant circum circa guereri, quisque sua sedia, vestiti quisque corazzis,

395 atque inter se se vario sermone ragionant.
In pede stat Baldus, nec ab inde movetur un'onzam.
Si stupeat, pensare potes, qui vivere patrem
armatumque videt stare hic, quem liquerat illic
inter compagnos mortum sub veste romiti.

Mirat ibi atornum fortissima busta virorum, atque gaiardiae flores, fideique barones ornantes armas sola virtute biancas; qui sua, pro specchio, Baldo simulachra palesant. Horum quisquis adhuc vivit cum corpore vivo,

rex hic efficitur, non re sed imagine rei.

Ut puta, quando Hector, seu Theseus, sive Ferandus
Gonziacus vivebat adhuc in carne davera,
ille guereggiabat re vera in corpore vivo,
nec fabat alcunas impresas contra rasonem.

Sed sua fra tantum speties, vel imago, sedebat intra gaiardorum princeps simulachra virorum, qui certant solum pro dritto, contraque tortum. Ergo fin adessum regnarat imago Guidonis: nunc, ubi complevit giornos simul atque fadigas,

est opus a prima sedia descendat abassum, succedatque sibi novus alter campio dritti, quem paladinorum primum simulachra balottent. Fitque balottandi ratio de mente Seraphi, qui, quem proponit, talem a felicibus umbris

obtinet, et quidquid probat ipse, probatur ab illis.
Huc ergo ignarus causae, similisque facendae
nescius, intrarat Baldus, guidante Serapho,
miraturque viros tam gaios, tamque legiadros,

nunc hunc, nunc illum, nunc questum, nunc ve quelaltrum.

- Hector ibi largus spallis, strictusque fianchis exuperat, cui folta rubent pilamina barbae.

  Nemo illo propius maiori stare cadreghae cernitur: Aeneasque ipsi vicinius haeret, qui stetit et stat nunc et stabit semper alegrus,
- Virgilii meruisse tubam, quam nulla superchiat.
  Theseus et Iason, nec non fortissimus Aiax succedunt, unus post altrum, seque carezzant.
  Hic tenet in dextra cettam Torquatus aguzzam, pro qua iustitiae durat per saecla ribombus.
- Non procul est Brutus, simili qui laude triumphat, nec tam degeneres fecit mazzare fiolos, quam dedit exemplum populis scazzare tyrannos, qui sic per dominum nostrum satiare golazzam, luxuriamque suam pensant, aliena robando.
- Hic stat Fabricius, stat Cincinnatus, et ambo paupertate sua godunt, nausantque dinaros, contentantque magis frustum portare gabanum, malque petenati taconatis ire stivallis, supraque deschettum coctae discombere rapae,
- quam vestire togas de raso, deque veluto, et bandisones centum pransare ciborum. Bon compagnus adest laeta cum fronte Camillus qui nigras aquilas S. P. Q. R. que reportat. Ipse comenzavit populis ostendere Francae,
- quod sibi sortiret melius remanere delaium, quam tanto illorum damno passare dequaium. Huic duo succedunt austera fronte Catones, qui numquam parlant nisi sit parlare bisognum. Scipio stendardum Spagnae Cornellus inalzat,
- 455 cunque suo bassa fratello voce ragionat.

  Maximus hic Fabius crespo stimat omnia vultu, subque suo mundi dominam targone covertat; cui simul et brando nudo Marcellus acostat, et simul Aemilius vitae sprezzator apoggiat.

- 460 Hic est ille ducum primissimus, ille citellus Scipio, qui mento spuntans appena peluzzos totam Africam, sguerzumque Africae, facit ire legeros, dum se vantabant rerum spoiasse madonnam. Cui tenet ipse suam scragnam Pompeius arentum,
- et facit et faciet diuturno tempore scusam, non cagione sui sed Caesaris ambitione, romanos in se ferrum voltasse medemos. Cassius et Brutus simili ratione ribaldam Caesaris inculpant voiam stravisse senatum,
- 470 cui pugnalatas tres et viginta dedere.

  Hic Lanzalottus rutilat, Tristanus avampat,
  qui propria de sorte dolent mancasse pedantis,
  ut, velut hi spada furibunda per arma menabant,
  sic isti pennam libros fabricando menarent,
- 475 multosque inchiostri possent vacuare bocalos.
  O si Plutarcos, Livios, Crisposque Rinaldus,
  Orlandusque ferox habuissent tempore Carli!
  Hic tamen apparent alto cum vertice bravi,
  struzzorumque albis umbrant sibi terga penazzis.
- 480 His prope Gonziacus Ferrandus, et ille Rugerus Estensis, ambo gentiles, ambo gaiardi, ambo quos Carli auspicio tremet Africa semper. Hic quoque Sordellus Godiorum maximus astat, de cuius stupidis scitur per ubique prodezzis.
- Ergo ubi comparet magni praesentia Baldi, ecce senex intrat venerabilis ille Seraphus: suscipit et Baldum, primaque in sede repossat, ipseque Guido pater Sordello venit apressum. Baldus, honoratos se mirans intra signores,
- non vivos quantunque viros discernit, at umbras, nondimenus eis parlans oravit un'horam: seque minus dignum tanti accusavit honoris.

  Quo facto, en iterum subito locus ille tremavit, in fumumque abeunt sedes, umbraeque sedentes,
- 495 quae tamen asportant secum pro rege creato

atque balottato Baldum, sed imagine tantum:
verus namque manet Baldus cum corpore Baldi,
fictus namque volat Baldus sub imagine Baldi.
Qui redit ad socios, atque illis omnia narrat,
seque valenthominum facies vidisse rubestas
vantat, et illorum iussu brancasse bachettam.

FINE DEL VOLUME PRIMO.



# INDICE

I

## ZANITONELLA

## SIVE INNAMORAMENTUM ZANINAE ET TONELLI.

| Tone  | llus      |      | ٠    | *    | ×   | *    |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   | * | pag. | 3   |
|-------|-----------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|----|------|-----|---|--|---|---|------|-----|
| Ad Z  | aninam    |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     | * |  |   |   | >>   | 4   |
| Ad C  | Cupidinen | n    |      |      | *   |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 25   | 5   |
| De Z  | Cannina   |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 25   | 6   |
| Ad Z  | Caninam   |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 75   | 7   |
| De se | e medesir | no   |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 29   | ivi |
| ECLO  | OGA — T   | one  | ellu | s,   | Ga  | rill | us   | , P | etr | alu  | S   |    |      |     |   |  |   |   | 20   | 8   |
| De se | eipso .   | *    |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | >>   | 14  |
| De b  | occa Zan  | ina  | e    |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | »    | 15  |
| Matir | ıada .    |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 20   | 16  |
| Ad e  | andem     |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | >>   | 19  |
| Ad e  | andem fu  | igie | nte  | em   | _   | A    | lph  | ab  | etu | m    |     |    |      |     |   |  |   |   | ,    | 21  |
| Visus | a Salvig  | gno  | sic  | ср   | arl | at   |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 20   | 24  |
| Ecro  | GA — S    | alvi | gn   | us   | et  | To   | one  | llu | S   |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 70   | 25  |
| Mira  | Tonelli 1 | vis  |      |      |     |      |      |     | *   |      |     |    |      |     |   |  | * |   | 20   | 31  |
| ECLC  | GA DE I   | мві  | RIA  | GA   | TU  | RA   | _    | - 1 | `on | ellı | 15, | G  | aril | lus |   |  |   |   | 35   | 33  |
| Ecro  | GA — B    | igol | inı  | 1S,  | To  | nn   | iell | us, | S   | alv  | ign | us |      |     |   |  |   |   | >>   | 39  |
| Recog | gnoscenti | аТ   | on.  | elli | i   |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 20   | 44  |
|       |           |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   |      |     |
|       |           |      |      |      |     |      |      |     | ,   | I    |     |    |      |     |   |  |   |   |      |     |
|       |           |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   |      |     |
|       |           |      |      |      |     |      |      | B   | AL  | D    | US  |    |      |     |   |  |   |   |      |     |
|       |           |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   |      |     |
| Liber | primus    |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | pag. | 47  |
| >     | secundu   | S    |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 25   | 65  |
| >>    | tertius   |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 25   | 81  |
| *     | quartus   |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  |   |   | 25   | 99  |
| 29    | quintus   |      |      |      |     |      |      |     |     |      |     |    |      |     |   |  | * |   | 29   | 115 |

## INDICE

| Liber | sextus .    |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | pag. | 120 |
|-------|-------------|----|----|--|---|--|--|--|--|--|--|------|-----|
| >>    | septimus    |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | ,    | 145 |
| 20    | octavus .   |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | >    | 167 |
| >>    | nonus .     |    |    |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 29   | 189 |
| >     | decimus     |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | >>   | 205 |
| >     | undecimus   |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | . >> | 221 |
| 25    | duodecimu   | IS |    |  |   |  |  |  |  |  |  | >>   | 241 |
| >     | tertius dec | im | us |  |   |  |  |  |  |  |  | >    | 259 |
|       | quartus de  |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | » ·  | 273 |
| >     | quintus de  |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | *    | 285 |
| >     | sextus deci |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | 25   | 297 |
| >     | decimus se  |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | ,    | 315 |
| >>    | decimus o   |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  | ,    | 335 |

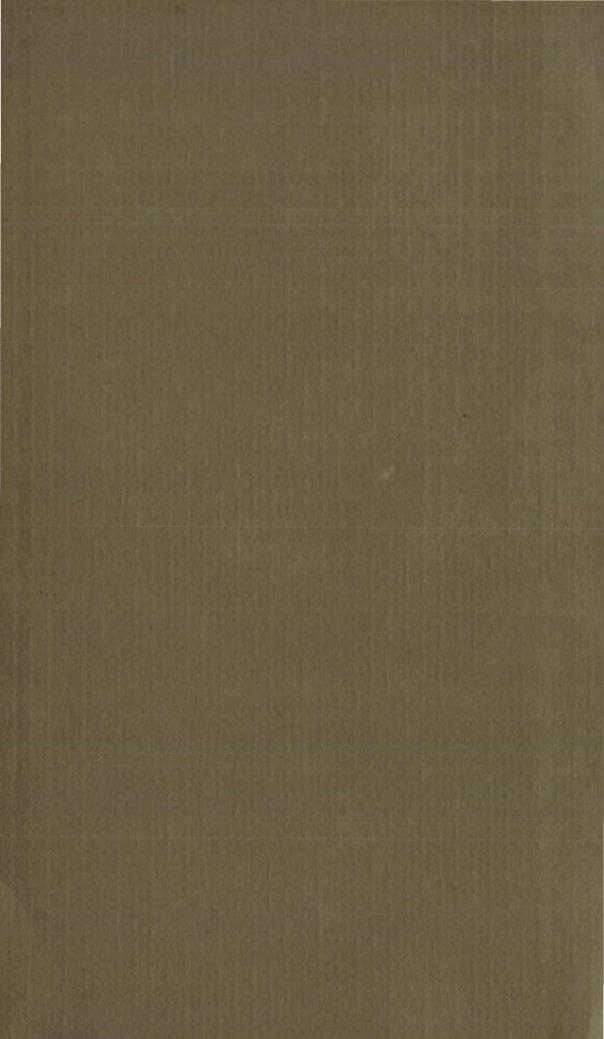